POESIE ITALIANE **INEDITE DI DUGENTO AUTORI** DALL'ORIGINE **DELLA LINGUA...** 



CENTRALE - FIREMZE

#### R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE ---

### COLLEZIONE PISTOIESE

HACCOLTA DAL

CAY, FILIPPO ROSSI-CASSIGOLI nate a Pistela II 23 Agesta 1835 morte a Pistela II 18 Maggie 1899

Pergamene - Autografi - Manoacritti - Libri a stampa

· Opascoli · Incisical · Disegni · Oparo musicali · Facsimile d'iscrizioni - Editti - Manifesti - Procismi - Avvisi e Pariodial. 21 Disembre 1891

4

## POESIE ITALIANE

INEDITE

## DI DUGENTO AUTORI

DALL' OBIGINE DELLA LINGUA

INFINO AL SECOLO DECIMOSETTIMO

RACCOLTE E ILLUSTRATE



DA FRANCESCO TRUCCH

SOCIO DI TARIE ADIADENI.

Volum L

PRATO.

PER RANIERI GUASTI

1846

Player Tangocci

Flyd Francis

#### A ONORATA RICORDANZA

DELLA

### CORTESIA FIORENTINA

Elenco dei Quaranta sejnori Bromotori di quest'Opera, che sescrificio il programma del 1 di marzo 1843.

ALLI MACCARANI marcheso OTTAVIO.
AZZOLINO marcheso POMPEO. (per due azioni)
BARDI (Be') conte FILIPPO.
BARTOLOMMEI marcheso LEOPOLDO.
BASEVI dottore ADAMO.
BERNARDINI P. MAURO, rettor delle Scuole Pie.
BUONARROTT cavalier consigliere COSIMO.
CAPPONI marchese GINO.
CORSINI (Dei principi) cav. ANDREA, duca di Casigliano.

ALBERTI avv. GIO. BATISTA, segr. della R. Consulta.,

ALRIZZI marchese ALESSANDRO

DE CAMBRAY cavalier GUGLIELMO.

EREDE MICHELE.

GHERARDINI avv. ANTONIO, segret, al consig. di Stato.
GIANNINI cavalier consigliere VINCENZO.

GIORGINI cav. GAETANO , soprintendente agli studi .

 ${\bf GUICCIARDINI}$  conte PIERO .

INGIIIRAMI cavalier ANTONIO.

LENZONI marchesa CARLOTTA.

MAGGIO GIUSEPPE ALBERTO

MANNELLI LUIGI.

MANNINI avv. ANTONIO, sottodir. del dipart. dell'Avv. R. MARTELLI dottor ENRICO.

MARZUCCIII avvocato CELSO.

MICHELOZZI CARLO.

MORI UBALDINI MARIO, conte ALBERTI.

NICCOLINI professor GIOVAMBATISTA.

ORLANDINI FABIO.

PALAGI SPADA contessa ADELE .

RINUCCINI marchese PIERFRANCESCO.

RUCELLAI GIOVANNI. SERRA marchese GIROLAMO.

STACCHINI DURAZZO marchese GAETANO.

TASSI dottor FRANCESCO.
TORRIGIANI marchese Carlo.

VARREN VERNON (Lord).

ZERBINI conte PIERO.

# PREFAZIONE.



## DELLE ORIGINI

#### DELLA LINGUA E DELLA POESTA

STALIANA.

I. Egli è destino delle spirite umano, dice un filosolo francese, che i versi, in tutti i tempi persos tutti i
popoli, siene i primi parti dell'ineggno, e i primi esemplari dell'edepenza. I più antichi scrittori, in tutte le lingue, presso tutte le nazioni, antiche e moderne, fureno i
poeti, i quali, arditanente partendesi dalle consuetudini del
volgo, richusero le umano favelle a ferma e ordinata ragione.
Questo vollo significare Dante Allighieri nel libro della volgar
eloquenza, I dovo estrisso: e. Ma percebò quelli che servicon
in prosa pigliano esso tolgaro illustre dai poeti, perciò quello chi'è in versi ricano fermo essempio alle proso ». Non
altrimenti avvanne dopo il decadimento della lingua latina,
nel nostro volgari dioma.

II. L'amore fu quello che ispirò il primo canto ai trovatori. Volendo essi far conescere il loro ingegno, e il loro affetto alle amate donne, le quali poco intendevano la lingua latina, cominciarono a trovar versi in lingua volgare. « Ed il primo elle eomineiò a dire in lingua volgare, scrisse Dante nella Vita Nova, si mosse, perocebè volle far intendere le sue parole ad una donna, alla quale era malacevolo ad intendere versi latini ».

JII. All' amore si deve adunque il dirozzamento e la coltura delle lingue, il ritrovamento della musica o della poesia. Null'uomo non può bon cantare, senza amaro, dice un trovator provenzale. E più nobilmente scrisse l'anonimo autor del poema in nona rima.

Che lo prime pensier che nel cor sona, Non vi saria, se amor prima nol dona.

IV. I nostri primi trevatori infatti non sanno che cantare in semplice favella, come natura ispira, della maravigliosa bellezza dell'amata donna, dei gravi affanni per lei sofferti, e della ricca gioia, che per lei, da lore si spera. I poeti poi furon quelli, che colla potenza dell'arte, o col magistere dell'armonia, mostrando tutta la forza e tutta la dolectra del di comune, innalazarono questa lingua italiana a stato evivle di nobidtà e di gentilezza.

V. Ma quando ebbe veramento principio la possía velgare? a qual trovatore, fra gli italiani, si deve il pregio o la gloria della maggior autichità? Qual provincia d'Italia si può giustamente vantar del primato della lingua, e della poesia volzare?

VI. Il Quadrio afferma, che fin dalla metà del mille cento si cominciò a verseggiare in lingua volgare; e porta un esempio di un'iscrizione di quattro versi, posta nella tribuna della cattedrale di Ferrara. l'anno 1135.

> Il mille cento trempta cinque nato Fo questo tempio, e a Zorsi dicato. Fo Nicelao scolptore,

E Glielmo fo l'autore.

Il Borghini ci ha conservata un' iscrizione del 1181, incisa in una lapide, ch'era in casa degli Ubaldini, in Firenzo, composta in versi volgari, mezzo latini e mezzo italiani. Citerò alcuni versi per saggio.

Cacciato da veltri
A furore per quindi eltri
Mugellani cespi un cervo
Per li corni ollo fermato
Ubaldino genio anticato,
Allo sacro imperio servo.
U' co' piedi ad avacciarui
E con lo mani aggrapparni
Alli corni suoi d'un tracto
Lo magno sir Fedrico,
Cho scorgeo lo 'atralcico,
Acocso, lo svenò di facto.

VII. La prima iscriziono è cosa si meschina, che non merita discussione. L'autenticità della seconda è messa in dubbio da molti scrittori, ed io la tengo apoerfia; non perchè scritta nel 1184 in lingua volgare, ma perchè in quel tempo, e precisamente nel 1184, ed anche molti ami prima, la lingua volgare era già meglio formata, e più corretta, e più colle, o più ricca, ed avea una fisonomia più bella e più graziosa, e un suono più espressivo e più armonioso, cho non ai trova in questi barbari versi; ne' quali, ad ogni propla, ti par di scorgero lo sforza imposente di un volgar ingegno per imitaro, senza riuscivi a melle miglia, lo stile dei primi trovatori italiani.

VIII. Alcuni danno il primo vanto della lingua e della poesia italiana a Lucio Drusi da Pisa, che fiori, secondo nel 1170, e fu il primo, che congiungendo le helezze e le grazie dei volgari tossani colle bellezze e le

Toma t.

grazie del colto linguaggio siciliano, innalzò colle sue poesie la gloria del volgare comune d'Italia all' altezza di lingua nazionale; secondo che canta Agatone do Drusi, discondente di Lucio, nel seguente sonetto diretto a Cino da Pistoia.

> Se 'l grand' avolo mio, che fu 'l primiero Che 'l parlar sicilian giunse col nostro, Lassato avesse un' opera d' inchiostro, Come sempre ch' o' visse ebbe in pensiero;

Non sarebbe oggi in pregio il buon Romiero, Arnaldo Daniel, no Beltram vostro; Che questo de' poeti unico mostro Terria di tutti il trionfante impero.

Ei di sentenzie e d'amorosi detti Li vinse, o di dolcissime parole; Ma nella invenzion vinse se stesso.

Non Brunellesco o Dante sarian letti ; Che la luce di questo unico sole Sola riluceria lunge e da presso.

IX. Si oppone da molti: so Lucio Drusi da Pisa si rese tanto benemerito dell'italiana poesia, com'à avrenuto che niuno, finora, ne abhia fatto menziono, di quelli 
che han date le debite lodi si primi poeti? Ai quali io 
potrei rispondere, o dir loro : come va che nè i dotti 
cinquecentisti, nè alcuno dei moderni eruditi abbiano mai 
fatto menziono di quell'insigne poeta e he fit Rustico di Elippo, le cui poesio per la prima volta vedon la luce in 
questa nostra raccolla? Come va ele dopo tauti secoli di 
ricerche, di studi, e di diffusione d'egni maniera di co-

gnizioni, è rimasto ancora inedito e sconosciuto il prezioso poema in nona rima de'tempi normanni, da noi scoperto ? Come va che cento autori di pregevolissimo poesie inedito si trovano in questa raccolta, de'quali perfino il nome è rimasto finora sconosciuto alle genti ?

X. Molte ragioni si adducono per metter in dubbio l'autenticità del sonetto di Agatono de Drusi, che à il fondamento principale della tradizione: e tali sostengono che questo sonetto non la tutto il colore de tempi di Cino, perchè vi si trova uno stile troppo franco, e troppo svelto, e troppo gentile, dicono essi, per un contemporano di Cino; e lo dicono e opera di tempi più bassi, e in conseguenza contraffatto.

XI. E in questo s' ingananon o a gran partito, perchè talo è per l'appunto lo stile di messer Agutono de Drusi da Pisa; o a meglio persuaderii voglio qui trascrivere da un codice antico un bellissimo sonetto di questo messer Agatone, precisamente del medecimo stile, in risposta ad un sonetto direttogli dallo stesso messer Cino, che comincia:

Druso, se nel partir nostro in periglio,

che si trova a fronte in quel codice, ch'è il 118 laurenziano palatino.

> Se tra noi puote un natural consiglio Nelle dubbie speranze e negli affanni, Vaglino i miei, che già molti e molti anni, Saggiarno alla fortuna e'l petto e'l ciglio.

Ed alla fin costretto dall'artiglio Di quella ch'ognor sembra il mondo inganni, Lassai la patria, e gli onorati scanni, E il sicuro cammin di virtu piglio.



Donna tranquillo tiemmi, e son contento D'aver fuggito il sangue, il fuoco e l'armi, Per eni la gloria muor de'toschi lidi.

Voi che aspettate? di morte il talento So che averete, e già d'intender parmi Novellaccia de vostri ultimi stridi.

Un altro sonetto ancora dello stesso Agatone, sul medesimo stile, non so se stampato o inedito, si trova nel medesimo codice.

Afferma il Giambullari, nel suo Gello, che Lucio Drusia " fu uomo faceto, c dotto, e scrisso in rima un libro delle Virtu, e un altro della Vita manoresa, i quali portando egli in Sicilia al re, per fortuna li perse in mare; di che dolendosi fuori di modo, pece dono so ne morì -

XII. Però c'è tutta ragione di creder autentico il sonetto di Agatone, e vera la notizia dello poesie di Lucio Drusi. Quel verso

Non Brunellesco o Dante sarian letti

si deve intendere quando Dante non era conosciuto che come, poeta lirico, e non avea ancor pubblicata la Divina Commedia.

XIII. Su questi dati noi possiamo francamente seriver il nome di Lucio Brusi tra i primi trovatori in lingua volgaro; ma non c'è pervenuto di lui neppur un verso che si conosca. Il primo trovatore, di cui si conoscano le rime, è Ciullo d'Alcamo, esstello arabo, poche nigilia distanto da Palermo. Nulla di lui sappiamo, se non che serisse una canzone, che da molti è stimata la più antica composizione poetica in lingua volgare. Vi è chi la crede, como il Maffei, dettata nel 1195; e vi à chi la vuole, come il Valeriani, sertita nel 1197.



XIV. Questa data ancor vien contraddetta da molti, e si vorrebbe posteriore almono di venticinque anni, cioè del 1222 circa, per la ragione che in quella canzone trovansi nominati li agostari.

Una difesa mettoci di dumilia agostari.

Gli agostari, dicono essi, furon fatti coniaro da Federigo II imperatoro. Nato nel 1197, non potè far coniare gli agostari prima del 1222.

XV. Se questa ragiono valesse, gli agostari di Federigo II non furon fatti coniaro, secondo Riccardo da s. Germano, che nel 1251; bisognerebbe in conseguenza trasferire la canzone di Ciullo d' Alcamo dopo il 1251.

XVI. Che Federigo II facesse conjare nel 1222 o nel 1231 i famosi agostari d'oro colla sua effigie, per correzione di disegno, in un tempo di universale rozzezza in fatto di belle arti, cotauto lodati dai numismatici, non si contraddice; ma prima di Federizo vi erano monete d'oro e d'argento dette agostari : ed erano le antiche monete augustales. le moneto dei Cesari augusti , le monete imperiali . Il Cesari, nel suo Vocabolario della Crusca edito in Verona nel 1806, la voce agostaro diffinisco così : « Agostaro, nome di moneta d'oro antica, di valuta di un fiorino e un quarto d'oro; da una banda della qualo era improntata, per esempio , la testa dell'imperator Federigo, e dall'altra un'aquila , al modo degli antichi Cesari augusti , dai quali ebbe tal nome ». Agostaro in Sicilia, como suona la voce, era termine generico di qualunque moneta sull'antica impronta de' Cesari augusti, sia d'oro, sia d'argento; e Ciullo d'Alcamo dice che metteva duemila agostari d'argento per difendersi da qualunque ingiuria gli potesse venir intentata dal padre e dai parenti dell'amata. Duemila agostari d'oro era a quel tempo una gran somma ; e bastava per dote e corredo di due principesse, non che di una cittadina .

XVII. Giullo d'Alcamo fiorl certamente a'temni del Saladino, rammentato nella canzono:

> So tanto aver donassimi quant' ha lo Saladino . E per aiunta quant' ha lo soldano . Toccarème non poteria la mano.

Il Saladino divenne famoso soprattutto nel 1171, nel qual anno riuscì a sottoporre l'Egitto, o, colla morte del califfo Aded, s'impadront dell'impero dei Fatimiti, e per far tacere le dicerie che correvano sulla morte del califfo, e acquistarsi la grazia dei sudditi, si mostrò oltremodo largo, liberale, generoso e magnifico verso i soldati e verso i popoli, cel profondere a piene mani l'immenso tesoro da tanti anni ammassato dai califfi; onde la sua liberalità o magnificenza passò ben testo in proverbio anche in occidente.

XVIII. Senza queste ragioni, la maniera e lo stile e la lingua di Ciullo son cosa affatto diversa dalla maniera dallo stile e dalla lingua dei trovatori italiani che cominciarono a fierire dopo la seconda metà del secolo duodecimo, e manifestamente apparisce essero più antice di quello che da melti si crede. Evidentemento Ciullo fioriva tra'l 1172 e 'l 1178, vivente Saladino.

XIX. Questa canzone è scritta in basse dialetto sici-

liano, e l'autore di essa è giustamente perciò biasimato da Dante come plebeo nel suo libro della volgar eloquenza.

XX. La più antica poesia, finora conosciuta, scritta in lingua italiana, è una canzone di Folcacchicro de Folcacchieri, cavaliere e trovatore senese. I compilatori della raccelta de' poeti del primo secolo le pengene all'anne 1200, al solito, senza addur alcuna ragione, ma l'abate De Angelis di Siena ha dimostrato con autentici documenti, che questo trovatore nacque nel 1150, e ele cantando i suoi versi di amore, si fece conoscer trovatore nel 1178. Per questo cavalier trovatoro pareva per sempre acquistato ai toscani il pregio della maggior antichità, e dell'eccellenza della lingua e della boesta italiana.

XXI. Ma il rifrovamento della romanza del re di Gerusalemme, scritta in una lingua più bella, più cotta e più gentile; la scoperta della canzone della partenza del Crociato di messer Rinaldo d'Aquino, e della canzone di messer Folco di Calabria; tutte scritte in quel medesimo tempo; senza far conto di Giullo d'Alezano, sono sufficienti a ricondurre indubitatamente il vantaggio dalla parte dei siciliani.

XXII. Si aggiunge ancora la scoperta del poema in mona rima, di anonimo sicilinao, di cui si pubblica, per ora, un frammento; il quale è, senza alcuna contradizione, il più antico, il più riceo e il più prezioso monumento conosciuto della lingua o della poesia italiana del primo secolo. Il qual poema, come dal frammento che si pubblica per saggio si può scorgere, non è scritto in basso dialetto, como il canzone di Cillio d'Alcamo, non com la raggine delle canzoni di messer Folcacchieri, di messer Folco di Calabria, ma hensì è dettato in una lingua, tutto che antica, hella e maestosa; in quella lingua, meno alcune voci antichissime, che Dante Allighieri tanto cereava, e chiamava buona, cardinale, aulica, cortigiana, e illustre lingua italiana, composta e formata delle voci e dei modi più radicali di tutti i volgari e i dialetti itutiani.

XXIII. Questo poema in nona rima, che non può esser stalo dettato più tardi del 11500, e queste romanze e canzoni nuovamento scoperte, che rissigono certamente al 1178, produrranno un gran cangiamento nelle opinioni, comunemente più ricevute sulla prima origine della lingua e della poesia italiana, che si volovano da molti far derivare dai saggi poetici del povero e meschino dialetto provenzale.

XXIV. Crescimbent è di avviso che gl' italiani uno solo talsero dai provenzali le forme poetiche, e le rime, ma ancora la lingua tutta, e i pensieri stessi. « Che i provenzali florissero innauzi i siciliani, e da loro i poeti si-ciliani, e italiani che vogliamo diril, prendessero non solo l'uso delle rime, ma la maggior parte delle forme del loro componimenti, noi stimismo essere evidentissiana cosa ».

XXV. Allevato fra le nenie accademiche, e lo arcadiche pastorellerie del suo secolo. Crescimbeni conobbe e ammirò la vergine poesia dei trovatori provenzali : e se ne invaghì oltre misura. Tradusse in volgare le vite di quei trovatori scritte da Nostradama. La freschezza, la grazia, il candore di questa nova e ingenua pocsia, a fronte de sonettini per monaca, o per una bella donna spiritata, de' secentisti, gli parvero cosa divina, e avea ragione. Se non che trascorse tant' oltre in questa pazza e frenetica adorazione dei trovatori provenzali, che per inualzar i pregi di quelli, e insiemo dell'opera sua, egli biasima e vitupera indegnamente, e scnza ragione, e scnza intenderli, i migliori trovatori italiani, Guido dalle Colonne, Iacopo da Lentino, e Federigo II. « Le rime de' Siciliani , dic'egli , a noi pervenute, sono debolissime, e scipite, e infelici a segno, che non possono leggersi senza estrema noia e rincrescimento. ancor che siano dei più rinomati, cioè di Guido e Odo da le Colonne, di Iacono da Lentino, dell'imperator Federigo II o d'altri lor pari ; i quali, se si hanno a dir successori d'altri poeti siciliani, che molto tempo innanzi e prima che i provenzali fiorirono, più tosto che primi padri della poesia italiana, allora nascente, o poco dianzi nata; non solo perderanno ogni lode, ma dovranno riputarsi degni di riso e di schorno, come quei che vituperarono la nazional poesia coi lor miserabili componimenti ».

XNI. El si maraviglia altamente, che tutta la repubblica lettoraria mo convenga iu questa sua pazza adorazione dei trovatori provenzali, e preso da un movimento
di magnanimo sdegno, per la preminenza che il dottissimo
e profondissimo Castelvetro, detto dal Gravian il Varrone
della lingua italiana, sull'autorità del Petrarea, toglie ai suoi
cari trovatori provenzali, e girdi a tutta voce: « Non debhiamo attenerci al Castelvetro, che di suo capriccio caccia
i provenzali di dovo il Petraca mai non si sognò di caciarli; e ve li caccia con tal forza, che non solo li pone
sotto i siciliani, ma anche sotto gl'italiani.

XXVII. E poi, mosso a compassione della fiacchezza del umano ingegno, in generale, e di quello del Castelvotro, in particolare, esclama, quel che con più ragiono si può dir di lui stesso: « Oli quanto s' iugannano lo menti degli uomini, anche grandi, quando sono occupato da qualcho passione! »

Coal in tempi a noi più vicini il Cesarotti, scoperto e tradotto l'Ossian, per aver trovata una nova a originale, benchè strana, poesia, si credette in huona fode averei regalato un tesoro inestimabile, e metto alcune volte il suo bardo cettico poco men che a dii sopra del Tasso, del Petrarea, di Dante, di Virgilio, e di Omero, e osa istituir de paragoni con que sommi scrittori, nei passi più notevoli del suo nelluloso poeta, che si lascio cader dalla penna:

Cavalcanti le nubi ombre de padri.

XXVIII. Fra i più recenti, e i più autorevoli scrittori, Ginguoné si lascia andar a dire, che fino al secolo XIII gl'italiani non obbero lingua, e che fino al secolo XIV non ebbero detorminata favella; e che « un gran numero d'italiani che avevano genio per la poesia, ma » cui mancava una favella », furon presi dalla vaghozza » di far versi

Tomo /

provenzali, e di mettersi in ischiera co'trovatori »: e cita fra questi Giorgi da Venezia, Calvi, e Doria da Genova, e Sordello da Mautova.

XXIX. Vi furono, è vero, alcuni italiani che, e per trovarsi in Provenza, come Bonifacio Calvi, o per amicizia con quei trovatori, come la douzella di casa Cibo e Sordello da Mantova, o per amore a quelle gentili damo provenzali, come Folchetto e Doria, serissoro anocra dei versi provenzali y non già perchè mancasso loro la nutiva lingua, poiche la lingua italiana, antichissima di origine, era già formata e colta quando non esisteva ancora il provenzalo. Si legge infatti che moltissimi dei primi trovatori provenzali inserirono nei loro discordi (che cra una specie di possis che Dante direbbe illegittima, composta di tro, quattro o cinque linguo) dei versi interi in lingua italiana, como in qual discordo di Rambaldo di Vacchiera, citato dal Grescimbeni, che comincia:

Io son quel ben che ben non ho.

E in un altro discordo delle stesso autore, per la disdetta della marchesa di Monferrate, si leggono ancora de'versi interi italiani, come quello dell'intercalare:

Se per la mia donna non l'ho.

Anche di Bonificio Calvi si ha a stampa un discordo in tre lingue; provenzale, apagnola e italiana. Questi discordi no dimostrano, che la lingua italiana ora glà colta o illustre, o porfettamente conosciuta no primi esordi della poesia provenzale. E quasi tutti quogli tilaliani, citati dallo storico franceso, che trovarono in provenzale, dettarono ancora versi nella propria lingua: onde apparisce chiaramente, che so quegli tialiani conoscovano la lingua provonzalo, non ignoravano I italiana. Di messer Primivalle Doria si hanno due canzoni in lingua italiana nel libro reale, una gia edita estto nome di Semprebene da Bologna, e l'altra finora ineslita, che si trova in questa raccolta. Di Sordello maniovano Danto Alighieri rammenta le possei italiane alle libro della volgar eloquenza. Così Brunetto Latini, trovandosi in Francia, dottò in francese il suo Tesoro, ma non lasciò per questo di seriver tanto bello opere nella sua lingua nativa.

E qui non vo' passar sotto silenzio cho quella poesia di Federigo I imperatore, edita dal Crescimbeni, in lode di tutte le nazioni cho l'avevano seguito nello vittorio, non è altre che un vere discordo in lingua italiana ce provenzale; ondo l'autore di caso più tosto i deve scrivetra i trovatori italiani che tra i provenzali; per questa sola ragiono, che quell'unica poesia che ci è di lui prevenuta, ponendo mento che risale al 1160, e forso anche prima, contiene più dell'italiano che del provenzale, como si può conoscere da chiunque sa leggere.

Plas mi eavalier frances E la dama catalana E l'onrar del genoes E la cour de castellana, Lo cantar prevenzales E la danza trivisiana E lo corps aragones E la perla iuliana, La mans e cera d'angles E lo donzel de Touscana.

Questa poesia, quantunque semplice, e breve di soli dieci versi. è scritta con mente tranquilla e con riflessione, o non improvvisata, come ci dà a intendere il monaco dalla Costa d'Oro. No mi reca meraviglia il veder con quanto poco discernimento Nostradama e Crescinbeni han copiata, parvella cho ci centa il monaco: ma bensì quanto facilmente Voltairo e Maffei e Corniani o Sismondi e Galvani e Ginguoné han creduto e copiato il monaco. Nostradama o Crescimbeni.

XXX. Il Galvani poi si da la briga di scrivore un grosso volume per dimostrare, che tutte le forme poetiche. i metri , le rime , la lingua , e gli stessi concetti poetici degl'italiani, tutto è imitato, copiato, e rubato ai trovatori provenzali. « I nostri primi verseggiatori italiani, dic'egli. andavano piede dopo piede seguendo i provenzali »! « E altrove », Gl'italiani moltissimi del dugento, e del trecento. scossi dal troppo grido che menavano i trovatori, abbandonarono la loro lingua, che non avevano cuore o senno da ripulire e aggentilire, per seguir quella accetta ogni dove: e come per la somiglianza trovavano breve la fatica dell'impararla, si univano alla folla dei giuocolari e poeti, che ocenpando i castelli de'nostri signori, accrescevano quella parità che non più, come dicemmo, dovea restar nel dire, ma sì nei pensieri, e nei metri, e nelle forme, prima trovate dai provenzali, perehè incoraggiati e piaciuti .

XXXI. Qui è d'uopo osservare che i trovatori, e'menestrelli, e'giullari provenzali, crano, la pili parte, persone vagahonde, che facevano della giulleria un mestiere, e trovando nei costumi del loro secolo ampia materia alle loro poesie amatorie licenziose, o nelle imprese cavilleresche, argonometi da adular i potenti, se n'andavano col linto ad armacollo, per città e per castella, deelamando versi, o facendo ad un tempo da comici e da ludfoni (in lor linguaggio, giullari), cercando collo strano vestire, e col pazzo operare, di attrarsi ad ogni modo l'attenzione della gente; a tutt'altro pensando, fuorebe a darsi

Ia briga di attingere alle pure fonti dell'antichità, come fecero gl'italiani, i principi ragionati del vero gusto o della buona morale.

XXXII. Ouesto spregevole costume, checchè ne dica il Galvani, non si trova mai presso i trovatori italiani e tutti. (come si può veder nella storia universale, o nelle loro biografie ) tranne qualche rara eccezione , seppero rispettare e far rispettare il loro nobile carattere . D' altronde lo snirito della nazione italiana al sorgere di tanto repubbliche, all'apertura di tanti parlamenti, si era a mano a mano elevato; o gli era d'uopo trovar ne suoi bardi un cantimento conveniente al cue novo modo di vadere a di sentire. Non confordiamo i trovatori coi buffoni e co' saltimbanchi : perchè so in altre contrado, e segnatamento in Provenza e in Francia, si videro trovatori avvilirsi a tal segno, da mostrarsi oggetto di riso e di scherno al volgo ignorante ; non si trova presso di noi , fuorchè nei romanzi, alcun trovatoro italiano di qualche nome, che andasse girando il mondo, col liuto ad armacollo, raccontando le sue vere o finte, strano o pazze avventuro.

XXXIII. Or che si dovrà pensar dei giuditi dati dal Crescimbeni sui primi nostri trovatori, in qual conto dovrem noi tenero la sua strana opiniono sull'origine della nostra volgar poesia? Come potè il Ginguene alfermare, che sino al secolo XIII g'italiani non ebbero lingua, e che fine al secolo XIV non ebbero una determinata favella? Come potè il Galvani asserire, che moltissini tialiani del dugento del trecento abbandonarono la loro lingua per seguir la provenzale? E dove lascia la gloriosa schiera dei trovatori italiani del libro realo vaticano, contenonto lo rime di non meno di cento trovatori italiani, tutti anteriori a Danto Alligheiri? E quali magnificho poesio ! Ne può dirsi che tutte le rime dei trovatori italiani sian contenute quel solo codice, sonethe quel colore codice.



non hanno tutti i trovatori provenzali riuniti. E forse che non troviamo noi la lingua o la poesia italiana già determinata o colta e illustre nella prima metà del millo cento? E chi ha coltivata, chi ripolita, chi tanto aggentilita quella lingua italiana e del poema in nona rima, e della romanza del ro di Gerusalemme, o del lamento dell'amanto del crociato di messer Rinaldo d'Aquino, se non i trovatori italiani anteriori zi provenzali?

XXXIV. Cho la poesia italiana poi abbia avuto origine in Sicilia e non in Provenza, lo affermano Dante Allighiori , e il Petrarca. Dante , nel libro della volgar eloquenza, dono aver ragionato dell' eccellenza del siciliano sti tutti i volgari italiani, scrive: « Primicramento esaminiamo il volgar siciliano, perciò che pare che esso volgare abbia avuto fama sonra gli altri conciossiachè tutti i poemi cho fanno gl'italici si chiamano siciliani o troviamo molti dottori di quel regno aver gravemento cantato . . . Or questa fama della terra di Sicilia . so dirittamento guardiamo, appare solamente cho per obbrobrio degl'italiani principi sia rimasa, i quali non più al modo degli eroi, ma alla guisa della plebe, seguono la superbia. Ma Federigo Cesare, e il ben nato suo figliuolo Manfredi , illustri eroi , dimostrando la nobiltà o drittezza della sua forma, mentro che fu loro favorevole la fortuna, seguirono le cose umane e lo bestiali sdegnarono. Il perchè coloro che erano d'alto coro e di grazie dotati, si sforzarono di aderirsi alla maestà di sì gran principi, talchè, in quel tempo, tutto ciò cho gli eccellenti italiani componevano, tutto primamento usciva alla corte di si alti monarchi. E perchò la loro sede era in Sicilia, accadde che tutto quello che i predecessori nostri composero, si chiama siciliano; il che ritenemo ancor noi , ed i nostri posteri non lo potranno mutare ». E il Petrarca nel Trionfo d' Amore :



Ecco i duc Guidi, che già furo in prezzo, Onesto bologuese, e i siciliani Che già fur primi.

Dove o' dice che i siciliani fureno i primi trovatori in lingua volgare, e insegnatori agli altri italiani, dai quali poi fureno superati, come dimostrano i fatti, i monumenti, la storia e la ragione.

XXXV. This chiaramente anora si espresse nella dedicazione delle sue cpistole funigliari a Socrate, ovo disso di avero « scritto alcune cose intese a dilettare gli orecchi de popoli, usando le leggi proprie de volgari; il qual genere, como suona il grido, essendo ritornato in vita fra i siciliani, in breve di la si cra sparso per Italia tutta, e ultinamente più loutano ». Determinando apertamento ; prosegue il Castelvotro, colle prodette parole, che i provenzali, non solo non erano stati i primi travatori della poesia, anzi l'avevano presa dagl'italiani, i quali l'avevano presa dai ciciliati ».

XXXVI. Quantunque si citino alcuni saggi di rimo di un conte del Poetou, che fioriva nella prima metà del duodecimo secolo, i primi trovatori provenzali conosciuti in Italia furono

Beltrame di Rornio, che fioriva nel 1178.
Piero di Vernigo, che fioriva nel 1178.
Elia di Bargiolo, che mori nel 1180.
Guglielmo da Agulto, che mori nel 1181.
Guglielmo da San Desiderio, che mori nel 1185.
Arnaldo Daniello, che mori nel 1185.
Arnaldo Daniello, che mori nel 1190.
Contessa di Die, che mori nel 1190.
Contessa di Die, che mori nel 1296.
Fedichtto di Marsichia, che mori nel 1296.
Fedichtto di Marsichia, che mori nel 1215.



Guglielmo di Cabestano, che mori nel 1215. Ramondo di Miravalle, che mori nel 1218. Anschno Faidito, che mori nel 1220. Arnado Meraviglia, che mori nel 1220. Ugo Brunctto, che mori nel 1223. Bernardo di Ventadorno, che mori nel 1225. Liro di San Siro, che mori nel 1225.

I quali tutti fiorirono dal 1178 circa al 1200.

In quel torno di tempo l'Italia, pub vantare ben altri trovatori, che non obbero i provenzali, quali furono messer Folco di Calabria, l'uggeri l'ugliose, lacupo d' Aqnino, Guillo d' Aleamo, Lucio Drusi da Pisa, il cavalier Folacchiero de Folacchieri, messer Rinaldo d' Aquino, il re di Gerusalemme, e l'anonimo autore del poema in nona rima; i quali tutti fiforirono intorno al 1178.

XXXVII. Molti trovatori toscani e lombardi , marchigiani , romagnoli , puglicsi , o soprattutto sigiliani , figrirono ancora prima di questi e contemporanei a questi, i quali o giacciono ancor inediti ne' manoscritti dello librerio, o sono del tutto perduti. Il diligentissimo amatore delle buone lettere che fu Antonio Magliabechi, il quale tanti codici e di scienze e di storie e di poesie raccolse, pare che intendesse a far di questi trovatori italiani una raccolta compiuta, perchè in un suo quaderno, segnato n. 18, si legge; » Pocti dei quali si aspettano notizie »; e segue una nota di molti antichi trevatori italiani, che mi piace qui traserivere in parte, perchè di alcuni non si è mai udito altro che il nome negl' indici dell' Allacei , del Biscioni e del Crescimbeni, o di alcuni altri nè si ha notizia, nè mai si udi pure il nomo. E si noti l'antichità di pareechi di questi trovatori, che, o non hanno casato, o si prenominano dalla loro città nativa, come si usava nel mille cente, e prima.

XXXVIII. Nota degli antiehi trovatori italiani registrati nel quaderno magliabechiano.

Marchionne, Biondello, Serpellone, Moneghello, Ugolino Cionello, Girardello, Marfagnone, Trebaldino, Manfredino, Rinaldo da Montenero, Venanzio da Camerino, Simone da Fierile, Pelizzaro da Bolegna, Niccolò da Trevigi, Monaldo d'Aquino, Marino da Perugia, Lodovico da Maradi, Valpertino da Monflorito, Cherardo da Prato, Colo Valfreduccio, Luchino d'Arezzo, Gotto mantovano, rummentato da Dante, come autore di molte buone carazoni, nel libro della volgar eloquenza, Nino sanese, Bartolommeo da Santangelo, Lapo Jamberti, Siinibaldo Donati, Maso della Tosas, Cola d'Alessandro, Contino Lanfredi da Lucca, Giozanni d'Americo, Granflore do'Tolomei, Guerzo da Taranto, Matteo da San Miniato, Mino di Federigo, detto il Cava, Peolo Giantoschi, Paolo Lanfranchi da Pistoia, ed altri molti; di cui troppo lungo sarebe volor lessore il catalogo.

XXXIX. Non vi è uomo di senno, che non conosca la grando importanza delle rime dei nostri printi trovatori, cioè di quelli che hanne adoperato nel tore componimenti lo schietto linguaggio della natura, per conoscere le vero origini, o le proprietà della nostra lingua. Opera utilizsima a tal fine sarebbe il riunire o pubblicare tutte lo rime che si possono avere di questi anticlissimi trovatori la rimi in trovatori provonzali. Si vedebbe allora che la poesia italiana nionte deve alla provenzalo, e quanto invece la poesia provenzale deve ull'italiana. Allora si po-trebbe decidero a chi dei toscani o dei siciliani si deve dare il primo vanto della poesia volgrae.

XL. Il Salvini lasciò scritto dei trovatori provenzali, che e non ostante la difficolta, o, in alcuni autori, l'impossibilità d'intendere le rime loro, sarebbe cosa utilissima per le origini e proprietà della nostra lingua dargli

Tome 1.

fueri tali quali egli sono, con farvi attorno quelle osservazioni che si potessero ». Ora, so il Salvini facca si granconto delle meschine pessi de provenzali, e facca voi perchò tutte, anche le meno intelligibili, e perfino le impossibili a intendere, si mandassero a lucce, che dovrà dirsi dei nostri originali trovatori italiani?

XLI. L'oscurità che regna nelle origini della lingua e della poesia volgaro (poiche i più antichi monumenti della lingua sono lei poesic) ha dato luogo a molii gravi errori nella storia della nostra letteratura. « I menestrolli e i trovatori, dice il Gavina, vennere in Napoli e in Sicilia dopo la conquista di Carlo d' Angiò ». E questo si trova assolutamento inesatto, perche ro Carlo d' Angiò venno in Napoli nel 1266; e molto avanti Garlo d' Angiò, cento anni prima, vi era nella corte di Guglichmo II re di Sicilia, cho ascesso al trono nel 1106, una schiera numerosa di trovatori italiani, ed in Toscana ed in Sicilia era sorta, cresciuta, e portata già a tali grado di perfezione, a cui non arrivarono mai i provenzali, una poesia tutta nova, tutta originale, tutta italiana.

XLII. Crescimboni, Tiraboschi, Maffei, Gravina, Galvani o Ginguené pretendono che i provenzali fossere i primi trovatori che sullo stilo degli arabi coltivarono la gaia scienza, e che gl' italiani appresero da loro le regole e le norme della posenia: L'alatte Andres va più oltro, e dice che gl' italiani non solo, ma tutti gli altri popoli occidentali appresero dai provenzali le norme della poessia; c ne concliude anch' egli, che la lingua e la letteratura italiana sono figlio della lingua e la terestura provenzale. Non trovo chi abbia degnamente contraddette a opinioni così conternio al vero, e coaì prive di fondamento. Che anzi è invalso il costune, da Crescimbeni in poi, di affaticarsi a tutt' uomo per farei credere che noi dobbiamo tutto, lingua, poesia e lettentura, ai provenzali; j' quali arcibero assai che

ridere nel vedersi ora onorati come maestri di coloro ai muli furon discepoli.

XLIII. È a desiderare cho qualche nobilo ingegno superiori per le glorie della nostra letteratura primitira. Ampio ed uhertoso è il campo. Se il valente sertitore si atterrà costantemente alla schietta esposizione dei fatti calla rigorosa critica del documenti, non pob mancare a gloriosa meta, o farà opera di gran vantaggio agli studiosi, e di grande onore o gloria alla patria letteratura.

XLIV. Non è difficile il provar con molti e autentici documenti che gl'italiani, molto prima dei prevenzali; ebbero frequenti relazioni con gli arabi e in Sicilia o in Levanto, o nello stesse città marittime d'Italia; o cho prima dei provenzali, imitando gli arabi, comicarono a trovar versi, a ingentilire la lingua nativa, e crearsi una lettoratura originale.

XLV. La Sicilia, dopo essero stata, "fin dall' 820, corsa e devastata dalle scorrerio degli arabi, fu altresì la prima dello province italiane a sentir l'influenza della cività orientale. Nel 920 gli arabi presero Palermo, o occupata tutta l'isola, vi si fermarono, vi ordinarono uno stabile governo, vi focero fiorir l'agricoltura, il commercio, l'industria, lo lettere e le arti. Allora, come già nell'antica cività greca, lo muse siciliane si destarono le prime a cantar con novo linguaggio, col linguaggio del buno popolo italiano, le grazice e gli amori, su lo stilie degli arabi dominatori conde le muso italiane, come lo antiche greche e latine, furon dette siciliane, Scietides musae paulo maniara comanuse, come canta Virgilio; e Dauto, nel libro della volgar elequenza: « Con ciò sia che tutti i poenti, che fanno gl'italiani si chianino siciliani ».

XLVI. « Sin dalla più runota antichità, dice il Ginguené, gli arahi ebbero sempre una particolare inclinaziono alla poesia. La loro lingua pieghevole e copiosa, e per



eccellenza imitativa e poetica, era favorevole alla loro immaginazione feconda, al lore ingegne vivace, alla lore naturalo eloquenza spoglia d'ogni artifizio ». Tutti questi elementi, il genio per la poesia e la musica, il linguaggio poetico, e la vivacità degl' ingegni si trovano tanto negli arabi che nei siciliani. I modi, le seotenze, e i sentimenti degli arabi s' incontrano sovente nei primi saggi della nonsia dei trevatori siciliani, ende apparisce manifesta l'imitazione dei primi maestri. I trovatori siciliani, come i poeti arabi, cantarono le loro poesie accompagnandole con istrumenti , e con melodie semplici ed espressive , non disgiungendo mai l'arte de versi dal canto, la noesia dalla musica: onde ne vennero i nomi musicali alle noesie italiane, di suono, tono, nota, melodia, sonetto, canzone, ballata, come si trova negli antichi codici, e como dimostra chiaramente il sommo poeta Dante Allighieri nel suo libro della volgar elequonza.

XLVII. Questo amoro per la musica e per la poesia, destato dagli arabi in Sicilia, maggiormente si diffuso satto il regno dei primi re normanni, quando rimuite lo due corone di Sicilia e di Puglia sul capo del gran Ruggiero, Palermo divenno capitale di un vasto, ricco, temuto e glorisos reame.

La corte di Guglielmo II, re di Sicilia, che sali sul trono nel 1408, cer il convegno dei migliori trevatori italiani. Il Ruti, nel commento alla Divina Commédia, confermoto quasi colle stesse parolo da altri scrittori, di quoesto generoso principe lasciò scritto: « Gestui (Guglielmo II) era liberalissimo. Non era cavaliere, nè d'altra conditione uomo, che Gese in sua corte, e « che passasso per quella contrada, che da lui non fosse peroceduto; ed ora lo dono preportionato a sua virtuda. In essa corte si trovava d'ogni professione gente. Quivi erano li buoni dicitori in rima d'orni condizione; quivi erano li eccellentissimi canattori; a

quivi erano persone d'egni sollazzo, che si può pensare, virtudiose ed oneste ».

XLVIII. E qui subite corre alla mente una rificessione. Se nel 1166 erano in corte del buon Gaglielmo re di Sicilia tanti buoni dicitori in rima d'ogni condizione, non si può, e non si deve credere che tutto da un tratto sorgessero all'improvviso tanti trevatori; che nata appena la così detta gaia scienza, l'arte della peesia, tutto ad un tratto diventasse civile, e aulitca, e certigiana, come si vide a tempi di questo huon ro Guglielmo; nò che fosse con tante ardore coltivata da grandi personaggi; come si vide dal cancellier del regno, Pier delle Vigne, e dai principi stessi, como dagli imporatori Federigo I Barbarossa, e da Federigo II lo svevo, e dai tre suoi figli, Arrigo re di Sicilia, Enzo re di Sardegna el Den nato re Manfredi, so prima questa nobile scienza non avesse corso un lungo periodo di gloria e di applicati ponolari.

XLIX. La Sicilia cible adunque, prima della vennta dei provenzali, un periodo letterario rarbo, un periodo letterario normanne, o un periodo letterario sevo. Il primo periodo arabo è poco cenosciuto, e ci mancano di altronde i decumenti. Il poema in nona rima è pieno delle reminiscenze di quella scuola, ed è l'unico documento insino a noi pervenuto, ebbe ce ne faccia avvertiti.

L. Sono tevratori del periodo letterario normanno Cullo d'Alcamo, il re di Gerusalemmo, messer Rinaldo d'Arquino, messer Felco di Calabra, e Ruggeri Puglices, Lacopo d'Arquino ed altri ancera, i quali florirono sotto la dinastia normanna, che si spense nel 1189. I trovateri del periodo sveve sono meglio conosciuti, e trovansi in tutte le raccolte di rime antiche.

LI. Se questo volgare intorno al 1150, come abbiam dimostrato, e non nel secolo XIV, come afferma Ginguené era già determinato, c non solo determinate, ma colto a

tal segno da poter vestiro le formo di un nobile poema, a qual tempo si dove far risalire l'origine della lingua italiana? È questa una quistione molto antica, e molto difficito a risolvere. Nò le intendo qui di voler fare la storia della lingua italiana, che nè 'l tempo nè la natura del lavoro nol mi permetterebbero i ma poicibè vanno attorno fra gli apphusi del volgo tante dottrine oltraggiose al nome italiano, contrarie alla storia, alle tradizioni, ai monumenti, e all'unana ragione; a maggior chiarezza di quanto per me è stato asserito, credo far cosa utile, e all'intendimento di quanto surb per dire necessaria, di risercare, e il più brevemente che mi sarà possibile dimostrare con tutta chiarezza ed evidenza la prima origino della lingua tialiana, della lingua francese, o del dialetto provenzale.

LII. So in molte coso io mi discosto dall'originose

dei più autorevoli, non o per istudio di novità, nò per ispirito di contradizione, ma sì per difender il vero, e l'onor della patria, a cui si vorrebbe strappar l'ultima corona, la corona della più ricca e della più sublimo poesia.

LIII. Nulla curando se biasimo o lode mi vien dagli uomini volgari, liberamente o on tutta franchezza sottopongo all'esame e al giudzio degli uomini intelligenti, qualunque sieno, le osservazioni che han fatto sorgere la seoperta o l'esame di oneste rime antiche.

LIV. Volendo lo rintracciar la prima origine della linguatalitana, esaminai tro diversi ordini di Inti. I. i monumenti latini. 2. lo stato della lingua volgare nel primo secolo, o le allinità dei dialetti viventi. 5. l'autorità degli storici e de'grammatici. Questi studi, fra loro tanto diversi, mi condussero al medesimo risultato, e mi confermarono nella medesima opinione. La qual opinione, allinchè possa aquistar qualche fede appresso gl'intendenti, e non sembri, e al parer do 'volgari, un invenzione da romanzo, proverommia esporro i sommi capi del documenti, delle ragioni, o dello autorità degli serittori, su cui è fondata: onde il lettore discreto possa, con piena conoscenza di causa, giudicar da se stessa.

LV. Quasi tutto lo scritture, e pubbliche e private, anteriori all'undecimo secolo, sono state distrutte dallo guerre, dagl'incendi, dalle inondazioni, tranno le scritturo dei diritti delle chiese e dei monasteri, le quali scritte in pergamena, e per lo più in doppio originale, e inserite nel bollettone o caleffo, ossia registro generalo degli atti del monastero, furono diligentemente e religiosamente conservate. Oueste pergamene, questi caleffi, che contengono per lo più donazioni o censi a favor do monasteri, enfiteusi o livelli a' privati, privilegi di sovrani, dichiarazioni di proteziono, confermazioni di ginrisdizione, di possesso, e simili, sono invariabilmente scritto in latino: ma i nomi propri delle tenuto , ville , terro e eastella , o i nomi prepri dei luoghi confinanti con quelle, sono scritti per lo più in italiano; soprattutto quando son nomi composti, cho non si nossono tradurre in latino.

LVI. Chi volesse darsi la briga di rovistare i papiri ravennati, gli annali henedettini, i diploni sardeschi, il codice diplomatico tossemo, lo perçameno dell'archivio lucchese, dell'archivio sanese, o quelle dell'archivio dellomatico fiorentino, che cominciano dal sesto e settimo secolo, e sono più di trentamila, i o orado veramente che mediante quelle pergamene latine, una parola quìa, e duo là, si verrobbo a scopriro e ricostruiro gran parto dell'antica lingua italizana, qual era fin dal sesto e settimo secolo, dacche si ha memorio efficiali o logali, dettu impropriamonto rustico romano, del qualo si trova ancora una traccia luminosa nello moneto, negli epitali, nello iscrizioni, neil porozi, ne s'isti

gilli, nelle pietre incise, e in tutte ciò che di quei seeoli harbari è sopravanzato all' ingiuria degli uemini e dei tempi.

LVII. E per citar alconi esempi fra mille. Per istrumento del 1092, esistente in pergamena nell'archivio diplomatico florentino, Cunizza, badessa del monastere di Lugo ricusa « omnes alberghérios ad omnes homines qui fueriut de filis Gobris de Rio freddo , et Casa noua ».

In un diploma dell' anno 1052, estratto dall' archivio capitolare volterrano, Arrigo II imperatore conferma alla chiesa volterrana l'acquisto di alcuno terre e castella, e fra le altro si nomina una porziono dell' antico castelle di « Rocca dei Cori, cum suis portientitis ».

LVIII. Un istrumento in pergamena del 900, esistente nell' archivio diplomatico fiarentino, contieno la vendita di una tenuta posta « in podio dicto delle quere ». Nel caleffa del menastero di s. Antimo, da me viste in Siena, si legano più istrumenti del 700 e 800, a véa, fra gli altri, osservai più di venti nomi italiani di tenute, ville, terro e estella (nomi annotati in margine per mane di Celse Gittadini, l'autore della preziesa operetta sull'origino dolla lingua italiana ), o fra le altrie cose ricorda un istrumento dell' 800, la donazione di un podere « dietum fonte buona » colla declinazione italiana.

LIX. Nel giuramente di pace e di alleanza tra Carlo re di Francia e Lodovico re di Germania nell'anno 842, fatto in volgare tialico, dette rustico rennano, riferite o ilustrato nella Difesa di Dante dal chiarissimo Perticari, si trevano le radici, le inflessioni e lo forme tutte caratteristiche della lingua italiana, o vi si legge in cutanna cosa, altresi, siccom², om², per sicceme, ueme ; modi francamente usati anche dai nestri primi trovacto.

LX. Per un istrumente del secole ottave, registrate nel bollettene arcivescovile fiorentine, il vescove Rambalde locava alcune terre « quasium terras positas ubi Rio malore vocatur »: inodo della lingua italiana di allora, ancora vivente tra la plebe toscana delle alpi.

E nell'archivio del capitolo de canonici florentini si rez un istrumento in pergamena del 724, in cui Specioso cittadino e vescovo florentino, dona al capitolo de' canoc nici una tenuta detta « a Cintoia », la quale ancor a' nostri giorni, dopo mudici secoli, con li stessi nomi e il stessi confini, è da loro posseduta; perchè i nomi dei luoghi, monti, laghi, flumi, villo, tenute, terre, castella e città, non sono passeggieri come i nomi degli uomini, ma durano invece por secoli e secoli, a traverso tutte le umane vicendo.

LXI. Se nel 1062 vi era un villaggio che si chiamava « Rio freddo », e uma terra che si chiamava « Casanova »; se nel 1052 il castello del viscovo volterrano era chiamato « Rocca del Cori »; se quella tenuta, citata dell'archivio diplomativo, nel 900 era chiamata »Delle quorce », e l'altra del caleffo seneso noll'800 era detta « Fonto luona »; se quella tenuta del vescovo fiorentino era chianata nell'800 « Rio malore »; se la tenuta dei canonici fin dal 724 era detta « a Cintoia »; non si deve già credere che quelle tenute, quei villaggi, quei castelli nascessero o riccuessero il nomo per l'appunto nell'anno e giorno citato nell'istrumento della pergamena; ma c'è tutta ragione probabilo di credere, che avessero già più secoli portassero quel nome.

LXII. Affermano gli storici più accreditati, che in Ercolano e in Pompoi, al tempo della catastrofe, si scriveva latino; ma il popolo parlava l'antico volgare italico degli eschi. Non è gran tempo, è stato rinvenuto in Pompei una breve iscriziono di un'offorta di un soldato a Venere, in lingua mezza latina e mezzo volgare a presenti pro-

LXIII. I classici comici latini, quel che in bocca a

Toma 1.



uomini di lettere, di corte, o del foro, scrivono ager, gmis, equus, putcher, coput, donus, in hocea degli schiavi, e de scrvi; sapendo che non possono conoscere le eleganze latine, imitando il linguaggio popolare del trivio e del mercato, serivono compus, forus, cobattus, beltus, testa, casa, che sono voci latinizzate dell'antico volgare italico decli oschi.

LXIV. Secondo Salmasio, citato dal Monagio, la vera ligura cominciò a formarsi fin dai tempi dell'imperator Giustiniano. Giusto Lipsio, citato dallo stesso, intende provare che la lingua italiana, al sno tempo, avea più di mille ami.

LXV, L'Aleinto, il Filelfo, il Poggio, il Giambullari, il Castelvetro, il Tolonei, il Cittadini, il Maffei, ed altri dottissimi e profondissimi filologi e filosofi, opinarono che il volgar italico esistesse in gran parte presso il popolo romano, fin da quando era pli in fiore la lingua latina.

LXYI. Di più, uoi abbiamo dagli storiti, che fin dai primi secoli di Roma si rappresentavane vi teatri romani delle commedie nell'antico volgare degli oschi, la gente ausonia dei greci, i più antichi popoli italiani aborigeni conosciuti da che si ha ricordanza di storice; i quali siccome furono stipite da cui derivarono tutti gli antichi popoli italici, così la lingua osca si trava esser la più antica lingua nazionale e la radice di tutto le lingue, di tutti i volgari, e di tutti i dialetti italiani.

LXVII. Ora passando a un altro ordine di fatti, nel 1250 (e dietro le seoperte da noi fatte, può dirsi quasi lo stesso nel 1178), noi troviano una munerosa schiera di travatori siciliani, nugliesi, romani, marchigiani, bologuesi, romaguoli, unbri, senesi, peregini, ifonentini, pisani, luechesi, genovesi, lombardi e veneziani, i quali volendo con bella gura travarre per illustrare i loro volgari nativi), benche diversi d'idee e di stile, senza avvederseno, serivono

finalmento tutti la medesima lingua italiana. La lingua del capuano Pier delle Vigne è perfettamente similo a quella del padovano Bandino, del siciliano Lanciotto, del genorese Doria, del faentino Ugolino, del pavese Saladino, del messinese Mazzoo, del fiorentino sor Baldo, del trivisano Alberino, e del pievano veneto da casa Quirino. La lingua della Compitta donzella fiorentina è perfettamente similo a quella della siciliana Nina di Dante.

LXVIII. Ora io domando, como avvenne ehe appena all'uscir della barbarie, e ai primi vagiti della lingua o della poesia, e senza libri, senza dizionari e senza grammaticho, si trova tanta concordia e tanta uniformità nel linguaggio dei trovatori in tutto le città, e da un capo all'altro d'Italia, in un tempo in cui le province, le città, e le più piccole terre, per situazione geografica, per ragion politica, e per ispirito di partito, eran tutte isolate le une dall'altre, e divise; e non solo isolate c divise, ma rivali, ma nemiche tra loro? In un tempo in cui il commercio tra le province italiano era nullo, le comunicazioni erano interrotte e difficili , le strado guasto o mal sicuro : in un tempo in cui lo spirito municipale era portato al niù alto entusiasmo, e ciascuna città non sapeva trovar altro di buono di hello al mondo, tranuc lo sue mura, i suoi edifizi, i suoi ordini, le sue leggi, i suoi costumi, il suo proprio volgare?

LXIX. Dov'ò nata questa lingua? Come e quando, e per mezzo di chi si è diffusa o tanto profondamente radicata per tutta Italia, e nelle isolo del mare mediterraneo, in tanta diversità di caratteri, di fortune, di costumi e di reggimenti ? Questo accordo e questa armonia non è effetto del caso, non è opera di una generazione nò di un secolo; ma è opera della forza e del senno di molte senerazioni e di melti secolo;

LXX. Però è d'uopo trovare, o una provincia che

abhia avutu da Dio il dono di questo linguaggio, e, facendosene maestra, abbia insegnate, e colla sola influenza morale prepagate e diffuse le regole e le norme della favella a tutta la nazione, o un popolo che per la sua gran potenza abbia imposto a tutta la nazione il suo linguaggio, colla forza dell'armi, e colle leggi, e mediante una lunga e gloriosa dominazione.

LXXI. Ma questo centro della lingua, questa provincia maestra e insegnatrice dell'italica favella, non si trova nella storia del medio evo, e il gran filosofo e poeta Dante Allighieri nel suo libro della volgar eloquenza dimostra chiaramente, che nessuna città e nessuna provincia si può dar vanto di aver insegnato la favella alle altre, e che tutte le città italiane hanno concorso del pari a formare questa lingua, questo volgare illustre, « Oro si può discernere, dic'egli, il volgare che di sonra cercavamo, essere quello che in ciascuna città appare e che in niuna riposa. Può ben più in una che in un'altra apparere, come fa la semplicissima delle sostanze, che è Dio, il quale più apnare nell'uomo che nelle bestie, e che nello piante, e più in queste che nelle miniere, ed in esse più che negli elementi, e più nel fuoco che nella terra. E la semplieissima quantità che è uno, niù appare nel numero dispari che nel pari: ed il semplicissimo colore che è il bianco. più appare nel citrino che nel verde. Adunque ritrovato quello che eereavamo, dicemo, che il volgare illustre, cardinale, aulico e cortigiano in Italia, è quello il quale è di tutte le città italiane, e non pare che sia di niuna; col quale i volgari di tutto le città d'Italia si banno a misurare , ponderare e comparare .

LXXII. Furono già molti scrittori, d'altronde prestantissimi, nel cinquecento, ed anche prima, i quali si credettero fermamento aver trovata in Firenzo e nella Toscatta questa città, e questa provincia maestra e insegnatrice dell' italiana favella. Ma questa loro opinione è contraddetta dalla storia dei fatti, e dalla grande autorità di Dante Allighiori. Perchò all' epoca della prima formazione della lingua taliana Firenze eru una terra piecola e di niuna importanza; e i florentini, ancor rozzi o incolti, eran detti i montanari dei pisani. E la Toscana, divisa in cento reggimenti , gli uni agli altri diametralmento opposti; democratica in Siena e in Pisa, faudalo in Valdisieve e in Casentino; teocratica in Cortona, e in Volterra, aristocratica in Perugia, e in Firenze, prima della battaglia di Montaperti; avera hen poca influenza nella politica italiana.

LXXIII. E prima di quell'era memorabile, i volgari delle città toscane erano inferiori al volgar siciliano, e allo stesso volgar bolognese, come dimostra chiaramente il sommo filosofo e poeta Dante Allighieri pel libro primo . capitolo decimoterzo, del tante volte citato aureo trattato della volgar eloguenza : dove scrisse « . . . Vegnamo ai toscani, i quali per la loro pazzia insensati, pare che arrogantemente si attribuiscano il titolo del volgar illustre: ed in questo non solo l'opinione de plebei impazzisce, ma ritrovo molti uomini famosi averla avuta, come fu Guitton d'Arezzo, il quale non si diede mai al volgare cortigiano, Bonaggiunta da Lucca, Gallo pisano, Mino Mocato senese, e Brunetto fiorentino; i detti dei quali, so si avrà tempo di esaminarli, non cortigiani ma propri delle loro cittadi si ritroveranno. Ma conciossiachè i toscani sieno più degli altri in questa ebbrietà furibondi, ci pare cosa utile e dezna torre in qualche cosa la nomba a ciascuno dei volgari delle città di Toscana . I fiorentini parlano e dicono: « Manuchiame introcoue ». I pisani: « Bene andonno i fanti di Fiorenza per Pisa ». I lucchesi: « lo voto a Dio, che ingassaria lo comune de Lucea ». I senesi: « Onche rinegata avesse jo Siena ». Gli arctini: « Votu venire ovelle » . Di Perugia . Orvicto . Viterbo . e

Citté Castellana, per la vicinità che hanno con romani e poletani, non intendo dir nulla. Ma come che quasi tutti i toscani sieno nel loro brutto parlare ottusi, nondimeno ho veduto alcuni aver conosciuto la ecculenzia del volgare, cicle Guido (Cavalcanti), Lapo (Gianni), e un altro, (intende parlar di se stesso) fiorontini, e Cino pistoiese . Admque se esamineremo lo foquele toscano, e considereremo, como gli uomini onorati si sieno da esso loro proprio partiti, non resta in dubbio, che il volgare (illustre), che noi carchiamo, sia altro che quelle che hanno i popoli di Toscana »

LXXIV. Vero è che i popoli di Toscana, che fino a Dante erano quasi tuti nel loro brutto parlare ottusi, al suo tempo, e dopo di lui tanto polirono e tanto ingentilirono i loro volgari, che in progresso acquistarono veramento quella preminenza incontrastabile sopva tutti i volgari tislaini, ond'ebbero a buon dritto per tre secoli il vanto di maestri della buona favella a tutta la nazione. Ma qui ne basti aver dimestrato coll'autorità di Danto, colla storia, e colla ragione, che la Toscana non chee, in origine, quella rafinata collura di linguaggio, che venne acquistando nel trecento, quattrocento e cinquecento, e che non fu, nè potev'essere, in principio, come da molti si crede, maestra della bona lingua alle altre città tisliane.

LXXV. So non vi ha città che si posso dar vanto di aver pacificamente diffuso in tutte le provinco italiane questo volgaro illustro; se il sommo pregio della lingua non è di nessuna, e si trova in tutto le città italiane; necessariamente è d'uopo conchiudere cho il volgare italico è antichissimo patrimonio indiviso di tutti i popoli italici, e del pari altissimamento radicato ab antico in tutte le province e le città italiano. Or è da ricercare qual popolo antico obbe tanta possanza, da imporre colla forza e colle leggi la sua lingua è tutti gli abitatori di questa contrada.



LXXVI. Non furono i romani, i quali avversi alla lingua italica, ebbero sempre per massima di profonda politica di combattero, distruggere e annientare la lingua italica, e imporre a tutti, massime agli italici, il costume e il dire latino. Dopo la caduta dell'impero remano, l'Italia non fo mai più unita, se non sotto il regno di Teodorico: ma questo ro magnanimo non fece che restituire gli ordini le leggi e i costumi della repubblica e dell'impere : o la lingua officiale del governo degli ostrogoti era la latina, come si prova colle lettere di Cassiodoro. D' altronde nel breve periodo di cento, di dugent' anni non si cangia la lingua di un popolo. Dopo il glorioso regne di Teodorico mai più l' Italia è stata unita, mai più sottoposta a un solo governo. Degli stati diversi che si formarono di noi, non ve ne fu mai alcune di tanta potonza, di tanta superiorità, da poter imporre, o coll'influenza morale, o per forza d'armi la sua lingua agli altri .

the LNXVII. Quel che si è dette del volgare illustre cit-tadinesco si può in certo modo applicare eximdio ai dialetti di contado. Si dodno ancor al di d'oggi, nello più riposto valti delle alpi marittime, cozzie, retiche, appennine, ne' monti toscari, lombardi, umbri, "sabini, latini, camapani, siciliani, illirici e cersi, millo voci e termini, e nomi di arraesi, di vesti, di usanze, di piante, di animali, modi, dettati le proverbi, che mai furono scritti, e che solo per tradizione dalla viva voce dei maggiori si apprendone; i quali son comuni a tutti i dialetti contadineschi di un capo all'altro d'Italia, e manifestamo chiaramente la loro prima origine comune. E'l più delle voci antiche, ora dissuste, dei trovatori italiani, hanno radice nel dialetti, ond' ebbe origine il volgar illustro nazionale dei trovatori o dei poeti, del foro e dolla corto, degli storici e degli ortori.

LXXVIII. Così per mezzo dei dialetti e della lingua noi siamo inevitabilmento condetti alla scoperta di un'antica nazionalità italiana, anteriore alla romana; di un' era antichissima, in cui l'Italia tutta fu dominata per lungo giro di anni da un gran popolo, il quale mediante lo armi. le arti, il commercio, il sapere e la religione, fece di tutte le italiche membra un sol corpo compatto, di tanti volghi una gran nazione, unita sotto il medesimo impero, governata dalle medesime leggi, retta dalla medesima religione, e parlante la medesima lingua; lingua, religione, legge e impero della gran nazione osca, la gente ausonia dei greci, stipite e ceppo dal quale derivarono, dopo la caduta dell'impero degli oschi, tutti i popoli italici antichi, siculi , umbri , sabini , piceni , latini , rutuli , ernici , equi , aurunci, peligni, marsi, campani, sanniti, lucani, bruzzi, dauni, calabri, o sallontini, tutti affini tra loro, benchè politicamente divisi , di sangue , di costumi , e di linguaggi : nello stesso modo che al disfacimento dell' impero romano sorsero tanti popoli indipendenti, quante erano le province e le città italiane, veneti, lombardi, genovesi, florentini , bolognesi , romani , pugliesi e siciliani , che dettero il nome allo stato di cui eran principi, conservando tuttavia in tanta diversità di fortuna. li stessi costumi, la stessa religione e la stessa favella.

LXXIX. L' idioma umbro, secondo Plinio, era in utu conforme all' etrusco, ed uniforme n'era pure la pronunzia o la scrittura. L' Dalla Sabina insino all' estremità della Calabria, scrive il Micali, si favellava osco, volgaro antichissimo, ed in alcuni particolari alfine coll' etrusco. Voci comuni, dice Varrone, usavano etruschi e sabini, laddore il dialetto dei Marsi, totalmente osco, tenea maggior identità con quello dei sabini e degli ornici stessi, per natural medesimezza di sangue e di parlari. Similmente i sanniti e altri sabelli, i camparia, sidicini, appuli, lucani e bruzzi, erano a un pari di lingua osca, come apparisec con tutta certezza per l'auco

rità dei grammatici, per le storie e i monumenti. Grande alterazione in queste lingue, come cho derivate da una stessa madre, veniva dalla prenunzia aspra e forte dell'asnirazione , la quale di sua natura per deviazioni frequenti vien creando a noco a noco insieme particolari dialetti. L' elemente principale della lingua osca si rinviene assai chiaramente nel prisco latino. Voci e locuzioni drittamento esche pergono i frammenti di Ennio. Cesì nel vecchio latino, come nel dialetto osco, usavasi uguale troncamento ruvido nelle parole. Suoni barbarici eran questi agli orecchi dei greci, e nondimeno suoni o pronunzie si tanto usuali alle genti latine, che in Roma stessa s' intendevano da tutti le popolari commedie osche . Adducono inoltre i grammatici non pochi vocaboli sabini ed etruschi, i quali sono senza alterazione nella lingua latina, o facilmente si riducono a quella ».

LXXX. Varrone, il più dotto dei romani, deriva una gran parte del latino dalle veci osche, Quiattliano va ancora più oltre. Egli teneva per romane tutte le voci d'Italia. « Il popolo romana, osserva Lucio Flore, avendo mescolate gli ettruschi, i sabini ei latini, e fatto un solo sangue di molti sangui, fece pure di quelle membra un corpo, e di nolti dienne uno «. Al che si può frucamente aggiungore: E di molte favelle una favella. Così tutti gli tilalici conorsero a formare la lingua del popolo re.

LXXXI. Se non che, per arricchir so siessa, la lingua consolare del tatini non impoveriva già il volgare italico del pepolo; che anti prendova anch' egli delle voci nove dal latino, da quel novo ordino di ceso, da quella nova civilta romana, secondo che afferma Quintifiano nello istituzioni oratorie; che " il latino a tutti diede vocaboli; e da tutti li ricevetto ".

LXXXII. La profonda politica de' romani non solo tendeva a imporre ai popoli suttoposti-, e soprattutto agli

Totas t.

italici, le leggi, ma ancora il costume e il dir latino. A questo fine mai vollero trattare co' popoli vinti o alleati, so non colla sola lingua latina. Con quella si dettavan le leggi, si pubblicavan le paci, si tenne giudizio, si rendeva regione. Con queste norme, con questo ferne volere la lingua latina si diffuse per mezzo delle armi e dei commerci, in tutte le province del mondo dovos si estesero le 'armi, l' autorità o l'influenze romane; cioè sino agli estroni confini del mondo conosciuto: di modo che al tempo di Traiano imperatore, serive Plutareo nollo quistioni platoniche. « quasi tutti i mortali inarlavano romanamente ».

LXXXIII. Ma questo parlar romanamente di tutti i mortali si dovo intendere, per gli uomini colti delle città civilizzate, o per quelli che occupavano gli uffici pubblici in tutte le province dell'impero, o seguivano in qualunque regione le bandiere romane; e per quelli che trattavano commerci, o che mantenevano corrispondenze e relazioni coll' Italia, o colle provinco più centrali dell' impero ; perchè il popolo di contado non cangia mai affatto lingua; e dura impresa, e da non mai poterne venir a capo, sarebbe stata quella di voler far apprendero a gente di nessuna coltura di lettero, e di corto intendimento , la dotta , la nobilissima lingua latina ; la qualo fu solo creata per un gran popolo, per un popolo di alto intendimento, per un popolo sovrano. E quando questo popolo, di intelligente o sovrano, divenne ignorante o schiavo dovette egli stesso deporro un linguaggio che non poteva più intendere, perchè non era più da lui, nè si addiceva più a condizioni servili .

LXXXIV. Perché gli nomini colti parlassero latino, il volgo delle città italiche non dimentice giammai l'antice volgare, che era continuamente parlato e nelle città italiche e nella stessa Roma. Avvi uella storia un fatto signi ficantissimo x Vi fi un troppe in cui l'Italia, a sdegnata del



giego romano, si pose in core di voler frangere la superla tirannia dei latini. Otto popoli italici convennero a segreta congiura, o per solonne giuramento confederatisi tra loro, presero le armi; risoluti di voler abbattere una città nemica della pace di tutti i popoli. Al nomo dell'indipendenza e della libertà italiana, ruppero guerra ai romania du nempo nel posee dei marsi e dei sanniti, con una esercito di centomia combattenti. Istituirono nova repubblica, erearono novi consoli, ordinarono novi magistrati, e batterono moneta propria, e in quelle monete serissero subito la lingua italica, ossia l'antico volgaro degli occhi. Prevalse la disciplina o la fortuna dell'aquiol latine, e i popoli italici furono vinti o oppressi; e con loro la fortuna, la lingua e lo sorirto nazionale.

LNXXV. Ma quando Costantino trasferì la sede dell'impero sullo spondo del Basciro, e, mutati i costumi romani, vennero meno le tradizioni della politica romana, o la severità delle antiche istituzioni, e il rispetto alla maestà dell'impero, il bando, che la politica doi latini aveva dato alla vinta favella italica, cossò di aver forza e vigore. Il popolo italiano, cimasto libero dalla presenza dei Cosari, che in ogni lato oppressiva incombeva su tutti gli anini, vedendosi quasi abbandonato a se stesso, comincio a risorgere alquanto, e irperadero in parte lo spirito e il linguaggio nazionale. Sopravenene le in assioni dei barbari, e le loro gnerro sterminatrici. Disperso le accademie, chiuse le scuole, venne sempre più macanado l' istruzione e la coltura, o l'amor del sapero, e lo studio della dotta lingua latina.

LXXXVI. Le crudeli violenze che i barbari esoreitarono su un popolo viuto e prostrato, ma non mai dimentico del suo antico valoro, destarono il coraggio abbattuto, nel core degl'italiani. Allora, all'aspetto do'novi e continui pericoli, o al ramomento dei danni e degli oltraggi sofferti

dai barbari, gli animi degl'italiani si accesero di un maguanimo sdegno: l'amor di patria, il sentimento del proprio diritto e del proprio opere si ridestarone : le virtà guerriere e cittadine rinacquero ; gli italiani presero le armi. avvisarono alla propria difesa, e valorosamente combatterono nei loro focolari. Da questa gran confusione di principi. d'interessi e di razzo, dal fumo degli incendi, e dal sangue su tante battaglie sparso, ne usel fuori un popolo forte, una nazione guerriera, che alla memoria della nassata grandezza, alle tradizioni del senno antico, univa il coraggio dei barbari, o il valore degli antichi romani. Il torrente devastatore de barbari percesse tutte le altezze : le niù ricebe e le niù potenti famiglie, o abbandonarono le città e si fortificarono con torri e castella in contado, o caddero nel conflitto; i principi, e tutti i cittadini per nobiltà o per ricchezze grandi nella nazione, disparvero; e, cessata la guerra, il popolo rimase signore del campo, e raccolse i frutti del suo roraggio e del suo valore. Allora si ordinarono nei municipi, all'ombra della lontana autorità imperiale, i ressimenti popolari, Poichè, dono aver provveduto col suo valore alla difesa dello stato, pretese il popolo d'intervenire nei pubblici consigli e di aver parte nel reggimento. Questa è la prima origine delle repubbliche italiane: di qui ebbe principio il risorgimento del popolo. Col risorgimento del popolo risorse ancera la lingua popolare: e coll'incivilimente progressive del popole si operò il perfezionamento del linguaggio nazionale . .

LXXXVII. Vino credute commencemente che la lingua italiana si sia formata pel mescolamento e la fusiono del latino col linguaggio dei barbari. Ma il latino, non la mai cessato di esistere, a parte, più o mono correttamento, ancho quando il volgare italico, altora dotto romano, si comincijo a diffondere in tutte le province meridionali d' Europa. Onde ne venne la costante formole » Dotto in roma.



mano e in latino ». In quel gran mutamento di cose, in quel gran mescolumento di razze, i tre linguaggi dei latini, degl'italici e dei barbari non si poterano mai per la diversissima loro natura fondere assiemo, e di tre diventar une; ma si tolsero e si dettero a vicenda molte voci, che alla giornata mancavano a ciascuno di essi; le quali dipoi si travano comma i a tutti e tro. Il latino, per la grande ignoranza dei cherici e dei netari, si vonno tanto abbassando, che tolso dal romano volgare, e dal linguaggio dei barbari non pocho voci, dando loro la forma latina, dei generi numeri o casi; e son quelle voci che commemente si dicono del latino dei bassi tenpi, o della barbara latinità

LXXXVIII. Il volgar italico riprese dal latino le voci. che in antico già gli avea prestate, e che in volgare erano andato in disuso, e tolse dai barbari le voci di quel novo ordine, o, per dir meglio, disordine di cose, le voci dei novi eostumi, e delle nove armi de barbari, feudo, usbergo, brando; i nomi dei nostri danni; come dice il Porticari; e, in generale, tutti quei nomi di cose nove che non esistevano presso i nostri maggiori prima della venuta dei barbari, o non si conoscevano da quelli, o in conseguenza non avevano alcun nome, sia nel volgar italico antico, sia nel latino illustre; il che è ben lungi da poter costituire una lingua. Oltro a questo, gl'italiani avevano un tesoro di vocaboli, termini e modi, propri del loro antichissimo volgare, cho i latini mai poterono usurparo, nè mettere in uso nella loro favella; i quali vocaboli, termini o modi, tutti raccolti, basterebbero, senza lo voci derivate dal latino, a costituir una ricca e compiuta favella .

LXXXIX. E le voci e le maniere più belle e più appropriate e più espressivo, e più geniali, e più energiche e più poetiche della nostra lingua sono le voci o le maniero assolutamente proprie di questo antichissimo linguaggio nazionalo. E so la Divina Commedia di Dante Allighieri si speçilasse di tutte quello voci e maniere, originali, che i latini non adottarono mai in proprio, ne mai ebbero comuni cogli italici, ma furono mai sempre voci o maniere esclusivamente proprio del volgar tialico, si toglierebbe quanto si ha di più bello, e di più pootico, e di più subline in quel divino poema. Melos bellissimo voci hanno i latini che, tradotte in italiano, perdono tutta la loro energica bellezza. E se durava anoora per poco il vozzo dei quattrocenilisti, di dorivaro per forza, quando la lingua era già formata, tante voci e maniere dai latini, invece di arricchire, a verbabero infallililimente guasta la propria facella, facendegli perdere quella sua propria fisonomia che la rende da tutte le altre lingue diverse.

XC. Il barlaro anch' egli prese dal romano e dal latino le voci delle nostre usano, delle nostre arti, delle nostre loggi, delle ndstro armi, e delle nostre scienze; voci che si ravvisano henissimo ancora in tutte le lingue nondiche iventi; e in tanto numero, che il Bardotti sterette scoprire ne'volgari germanici le prime origini della lingua latina.

XGI. Le voci dei barbari introdotte nel rommo, o nel latino dei bassi tempi, e le voci del volgare italico o del latino introdotto nel linguaggi dei barbari si possono facilissimamonte conoscere, e contare. Non così le voci latine introdotte nel volgra italico, e le italiche introdotte nel latino, il più delle quali rimarranno per sempro indivisa propriettà dogli antichi popoli italiani.

XCII. Non fu dunque nè perduto nè rinnovato, ossera giudiziosamente il Porticari, in quel destamento italico, tutto il vecchio parlare, perchè la scana marca recata da quelli ospiti non poteva hastare a tanto; perchè alcune voci, mutate od aggiunte, non cangiano subito la natura di una favolla ».



XCIII. Ma benché spogliata dell'impero, l'Italia crassumpre il cuere e la mante del montio, il centro dell'incivilimento, ove eran rivolti gli sguardi e i pensieri di tutti i mortali. I popoli più bontani andivano a gara di seguire in tutto i costumi romani, imitandone le foggo, il usanzo, e la lingua. E però quando, cangiati i costumi romani, venne meno l'elegarna Litina, il pessimo esempio si propagò rapidamente per tutte lo province e i regni che costitui sun l'impero romano.

XCIV. E quando in Roma venne in costume di parlar e scrivere il basso velgare del popolo italico, anche la niò lontane province, in Francia, in Germania, in Inchilterra, e in Oriente, imitando la capitale del mondo, incominciarono a parlare e scrivere questo volgare italico degli oschi , detto dagli scrittori di tutto le pazioni romano o romanzo, o romano rustico, perchè incominciato a fiorir in Rema, e di là diffuso per tutto il mondo; o perchè tutto ciò che si faceva in Italia, e tutto ciò che d'Italia usciva, era detto romano. Per la gran facilità che avevane i popoli più rozzi e più lontani di apprenderlo senza fatica e senza maestri , solo che avessero qualche principio di latino, e per la facilità e la liberta di parlarlo e di seriverlo, in breve gire di anni questo volgare italico. detto romano, divenne la lingua universale delle relazioni commerciali tra i popoli italici, e tutte le nazioni che già facevan parte del romano impero. Onde avvenne di questa lingua, verso il sesto e l'ottavo secolo, quel che Plutarco, com' è dette , scrisse della latina a' tempi di Traiano : « che quasi tutti i mortali parlavano romanamente », « Cenciossiachè, dice il dottissimo Erasmo, presso gli spagnoli, gli affricani, i galli e le altre romane province, la romana favella era così nota alla plebe, che gli ultimi artigiani intendevano chi la parlasse, solo che l'oratore si fosse un po' accostato alla guisa del volgo ».

XCV. Per la necessità di farsi intendere dal volgo, uomini altrondo sapiontissimi, tra li oratori sacri, lasciato da parto il latino, con deliberato consiglio usarono il volgare romano. Il concilio di Torsi dell' 812 raccomanda di « affaticarsi nel dichiarare le omelie in lingua rômana rustica ».

Così il volgar italico divenne la lingua della chiesa, e la lingua della diplomazia e della corte, come apparison nel giuramento, sopra citato, tra Lodovico re di Germania e Carlo re di Francia, seguito nell' 842, nella città di Strasborgo, concepito in lingua romano.

« Che so quell'antico dire remano, osserva opportunente il Perticari nella difesa di Dante, era cost vicino al nostro in Francia, e in mozzo al secolo nono, nolto più sarà stato simile all'italiano in Italia, in tre centinala d'anni che da quell'età corsere fino allo prime nostre scritturo.

XCVI. La lingua romana, secondo Renoardo, fu la lingua volgare di tutti i popoli che obbedirono a Carlo Magno nell'Europa meridionale. E in fatti, nel suo capitolare dell'anne 815 Carlo Magno stanziava « Cho si predicasse Cristo a tutti i suoi popoli nel volgaro romano ».

XCVII. Impropriamente questo volgare fu chiamato romano. Il Menagio se n'avvido, o opinò che si dovesse chiamar romanesco; ma andò errato anch'egli. Il Perticari lo chiamò romano rustico, facendolo derirare dalla corruziono del latino; e in questo solo non mi posso accordare con quell'esimio scrittore. Il prefondo Leibnizio più di tutti si accosto la viro, dicondo questo volgare « essero più pressimo alla lingua italia: cho ad alenn' altra ». Il vero si è che il volgaro ora detto romano, ora romano rustico, ora latino rustico, ora romaneso, non è altro che l'aruchissimo volgare italico degli oschi, fa lingua del popolo italiano, quale esisteva allora, certamento lingua del popolo italiano, quale esisteva allora, certamento

Google

di ben diversa fisonomia dalla moderna, quanto è diversa la fisonomia della moderna dalla lingua dei nostri primi trovatori del mille cento e dugento.

XCVIII. Le stesse vicende e le stesse trasformazioni s'incontrationa un di presso nelle origini della lingua francese. Anche eli antichi golesi, o galli, aveyano, secondo il celebre Paschiero, un'antica lingua da loro detta matton. che era la lingua pazionale delle Gallie. Vinti da Cesare. e sottomessi all'impero romano, i golesi appresero le arti, i costumi, le lettere, il sapere e la lingua dei vincitori, c venne in uso nelle città, e noi centri di commercio e di civilizzazione, di narlar il latino: come affermano Ducange, Roccaforte, Renoardo, e lo stesso Paschiero. Ma il vecchio popolo delle campagne conservò sempre il suo antico linguaggio nazionale. Ouando venne meno in Roma e in Italia l'eloquenza latina, si cominciò a parlare e scrivere il volgare, detto romano, anche nelle Gallie; o per esser più facile a intendero, anche dagli uomini sforniti di leftere e di coltura , si diffuse più largamente e più profondamente del latino

XCIX. Dalla fusione dell'antico linguaggio dei golesi e del romano italico venne a fornarsi la moderna lingua francese. « Così si cangiò la nostra vecchia lingua gallica in un volgare romano, dice il Paschiero, stamente che, mentre i vecchi galli avovano un proprio loro linguaggio che chia unavano teation, quelli cho loro succederono appellarono la lingua oli moderna romana »

C. Il romano volgare italico îu parlato alla corte francese duranto l'Impero de carbovingi, e non fu se non sotto i primi re della casa di Ugo Capeto cho si operò questa fusione, o venne a fondarsi quella terra lingua, « la que; le, diec Carenevo, ritenne il nome di romana, ma si fece altra da quell' antica, o fu veramente franceso ». E ousses avveno, perchà il romano italico era miù diffuso.

Toma t-

nelle province meridionali del regno , e l'astico veulon nazionale nelle province settentrionali . Ora, prevalendo nello diete e ne'consigli della nuziono l'influenza delle province settentrionali , ove era la sede del regno, si vide l'antico linguaggio del popolo gelese, svilupandosi, introdursi nelle diete, nei parlamenti e nelle corti, e determinare col suo intervento un gran cangiamento nol romano comune, e con questo cangiamento dar principio, alla lingua francese:

CI. La quale, benebb cangiata di sua natura, per gran tempo ancora, como attesta il dotto Paschiero, fu chiamata lingua romana. Vero è cho tutto ciò che in quel tempo si seriveva in volgaro, in qualunque volgaro, romano, francese, o pagnapo, in vorsi o in prosa, era chiamato romano, roman, romanohe, • o romano, secondo la pronunzia dol paese i fosse un trattuto di fisosifa e di amore, come il romanzo della rosa; fossero vite di santi, come si ha in Ramondo Ferando; fosse un frattato di caccia e ogli sparvieri, come in Dodo di Praga. E perchè quasi tutto lo seriture di quel tempo non erano altro che racconti di gyventure cavalleresche, il nomo di romanzo rimase di poi a quel solo geoere di letteratura che tratta specialmente di amore e di cavalleria.

CII. Allora il nostro romano italico, procedendo d'Italia verso Francia, incontrò primieramente sulla Garonna questa nova lingua franceso, e tra le due favelle segui una lotta d'inthenza e di dominio. Vinse il franceso, guadagnò terremo, e si spinse oltre vittoriosamento. Il romano si trincerò sul Rodoso, o di lo oppose al francese una lunga o estinata resistenza. La Provenza, imbevuta tutta sino alle radici dell'italico antico, come quella che sotto i ro goti era ancora provincia del regno italico, o che avea più vicino e più immediato e più frequonti relazioni con gli fullami di ogni regione, ritenne fermamente per più secoli il dire romano, e come cosa sua propria ostinatamente lo difese, o gelosamente lo conservò.

GIII. La sconfitta ch' ebbe il nostro volgare dal baharo francese, andi che a maggior o ninor coltura, si devo in tutto attribuire a influenze diverse, e a mutate ragioni politiche; perciba, a dir il vero, i due volgari erano rozzi o incolti del pari. Quando però dallo semplici cose domestiche o mercantili il dir romano fu innalazato a trattar lo cose pubbliche, gli affari politici dello stacto, o gli affari religiosi della chiesa, si cominciò a dirozzare, o polire, e o prendere qualche forma di gentilezza e di civittà.

CIV. Allora mutaronsi le condizioni dei due paesi. La Provenza non ebbe più quelle frequenti relazioni con gli italiani, le quali si voltarono inveco verse Francia, di cui più tardi doveva diventar provincia; o il dir romano dei provenzali non potè più seguire lo fasi dei perfezionamonti, che ogni giorno, coll'avanzar della civiltà, subiva il dir romano in Italia. Anzi, a misura che il nostro volgare si perfezionava, si poliva, e diventava più colto e più gentile e più armonioso, i provenzali, rimasti isolati da questo gran movimento, e abbandonati a se stessi, accolsero qualche voce araba o spagnola, come quelle terminate in ada, e qualcho voce francese, per lo più avverbi, onde per questi due novi elementi introdotti nel romano dai provenzali ne sorse un novo linguaggio, diversissimo dal francese, e somigliantissimo e identico per le radici, i modi, e le costruzioni all'italico antico, e dall'italico d'oggidì solo por le desinenze diverso. Ecco la vera origine della lingua provenzale.

CV. Goffredo Rudel, trovator provenzale che fioriva nel 1170, chiama ancora romana la sua lingua. I grammatici provenzali dichiarano errori di lingua le voci francesi introdotte nel provenzale. E Raimondo Vidale, altro trovator nevenzale, scrive e the tutti melli che dire-



amiz per amic e moi per me, tutti fallano, che sono parole francesi, e l'uomo non le dee mescolar alle provenzali ».

CVI. E la ragione si è , che la provenzale e la franeeso son due lingue diverse, e procedono dai duo poli opposti; perchè la lingua francese trae la sua origine dalle lingue nordiche, e la provenzale dalle meridionali, e non è altro che uno dei tanti dialetti del volgare comune d'Italia. Però tutto quanto si trova di comune tra i provenzali o el italiani noi non converremo giammai col Bembo che sia stato rubato dai fiorentini ai francesi, ma sì bene coll'esimio Perticari francamente diremo, « che fu del romano comuno, ed è conservato nella lingua degli italiani: di che trovasi ancora esempio nei provenzali, o come noi diremo nel dialetto napoletano, bolognese, siciliano, corso, veneto, o lombardo, o meglio ancora nei dialetti italici delle isole e delle coste del mare mediterraneo, del mare ionio, del mar nero, o nelle colonio italiane della Morea, dell'Asia Minoro, di Caffa, o della Tana, dove il commercio e lo relazioni degli italiani introdussero la lingua italiana, modificata però di forma o di pronunzia, secondo le condizioni diverse di maggior o minor coltura , di maggior o minor affinità col linguaggio dei nativi di quello contrado.

CVII. Il provenzale non à adunque altro che uno dei tanti dialetti del volgare coronne d'Italia, com'era a un bel circa, nel novecento. Le voci o i modi dei provenzali, che non s'incontrano nella illustre lingua italiana, hanno certamente ratiole, e si possono riscontrare nelle voci o ne' modi degli antichi e moderni dialetti di totte le provincie italiane. Addurro un solo esemio di Guido d'Uissel.

L'autre jorn per avventura M'anava sol cavalcan Un sonet notan Et trobei toza ben estan.

CVIII. Dov'è da osservaro che la voce autre per altro, e il cangiar sovente l'/ in u è medo usitatissimo nei dialetti niementese, genovese e lembardo; e se ne ha melti esempi anche nella Tavola Rotonda. Per amentura è maniera del volgare illustro; m' anava per me n' andava è modo vivento nel dialette umbro e romanesce : sonet per sonetto , cuvalcan per cavalcande , notan per notando , ben estan per beue stando son modi e troncamenti dell'antichissima lingua italiana, ancor viventi in quasi tutti i dialetti dell'alta Italia . Trobare per trovare è vivento nei dialetti delle alpi marittime e cezzie e ne' menti siciliani, i due conosti estremi confini d'Italia, e si trova in Ciullo d'Alcame : teza o tosa per fanciulla è vivente nel dialette bolognese e milanese, si riscentra in Ciacce dell'Anguillara trovator dugentista, ed era, in antico, comune a tutti i volgari italiani.

CIX. Il chiarissimo Perticari ha dimostrato con evidenza la grande affinità del dire provenzale cel nostre, e come si trovano in quelle tante eleganze toscane, e tanti fieri della lingua italiana illustro, e i medi più caratteristici dell'italica favella, quali - essero a dire - dire di no - escire a capo - non aver ehe fare - preso d'amore - prender guardia - venir a piacere - non far motto - da valle e da monto - chiamar mercò - a pena anzi - adunque - inpanti - davanti - anzi che - come così - siccome - entro - mentre - mentrechè - insieme interne - di fuori - fuorenè - omai - qui - giammai - giù in giuso - suso - giusta - malgrado - meno - almeno - per mezze - unqua - unquemai - ende - però - perciò - perebè pezgie - poi - di poi - appresso - quando - secondo ebe si che - sempre - tutt'ora - senza - anzichè - altresi sopra - sotto - tosto - a traverso - troppo - inverso - e perfine la pietra di paragene della lingua italiana, il mode affermative st.

CX. È da notarsi che non solo come delle voci a dei modi schiett'ifaliani, ma dei versi interi italiani, senz'alcuna alterazione, si posson vedere nei trovatori provenzali, come quelli di Bernardo da Ventadorno.

> Ciascuna ereatura S'allegra per natura.

E così in quelli di Gioffredo:

ll gira la testa Del buon destrier ver quella part.

E Rambalde di Vachiera serisse:

Gioven dev far guerra e cavaleria.

CXI. La radice delle voci, l'inflessione delle parele e la cestruzione de'periodi sono assolutamente conformi nel provenzale come nell'italiano, e tutta la differenza che passa fra queste due lingue consiste nelle desinenze delle voci, e in quelle variazioni, che unicamente dipendono dalla pronunzia locale, e da maggior e minor coltura e raffinatezza di civiltà, o non da diversa natura del linguaggio stesso ; le quali variazioni e diversità di pronunzia e di desinenza , 'tutte, come abbiam detto, s'incentrano ancora nei diversi didatti titaliani viventi.

CXII. Anche il profundo filologo, Loonardo Salviati, negli aurei avvertimenti, sospettò che la lingua provenzale fesse invece derivata dall'italiana, e non l'italiana dalla provenzale, comi era l'opinione del volge. « Se il primo presupposto fosse da consentire, dic'egli, cioè che da si fatta lingua, più forse per avventura che per ragione stata in precio alcun tenno. La nostra bella e deloissima to-

gliesse in presto i vocaboli, o non più tosto quella, per lo contrario, gli avesso dal volgar nostro; avvegnachò forse la provenzale, prima che la toscana, gli metesso in opera o iu iscrittura; o, per me'dire, in più antichi libri rimasi sieno nel provenzale idioma, che non han fatto nella nostra favella. Di che più di una può esser la eggione ».

La ragione vera, perchè si trova qualche scrittura provenzale forse più antica delle italiane, cred'io che sia questa. La civiltà de provenzali fu iniziata, e promossa e diretta dagl'italiani, e procedeva di pari passo alla stessa civiltà italiana. Ouando, per nove condizioni politiche, si trovò, tutto ad un tratto, separata o divisa da quel gran movimento che conducova i nostri maggiori alla libertà poblica o civile, questa civiltà provenzale senza guida e senza sprone, rimaso ferma, e direi quasi in sospeso, sui confini della barbarie , e isolata e stazionaria sotto il reggimento dei suoi principi, sonza poter mai pervenire a un più alto grado di coltura, di quello ove l'aveano condotta l'influenza degl' italiani. E così avvenne della loro lingua, la quale rimase la stessa nel trecento e nel quattrocento, qual era nel mille cento. Ma ben diversamente avvennero le cose in Italia, dovo si accesere tanti fuochi di civiltà e di coltura , quant' erano corti , università , comuni e repubblicho; e a tutti questi fuochi tanto si affinava il nostro antico linguaggio, che so ne vide poi risplendere l' oro puro in Dante, Petrarca, Boccaccio, Macchiavelli, Guicciardini e Torquato , e in tanti altri esimi scrittori , i quali innalzarono la lingua italiana al niù alto grado di coltura e di perfezione. Allora accadde che gl'italiani . avvezzi di buen ora all' eleganza e all'armonia di questi sommi scrittori , incominciarone a disprezzare li stessi trovatori dugentisti , i quali usarono pure una lingua italiana , già dirozzata e colta, ed ehbero a sdegno Guido da lo Colonne e Iacopo da Lentino, e Federigo II, e Re Enzo,

e fra Guittone, e tutti i migliori scritori di quel secolo; sprozzando poi altamento e condamando a un eterno oblio tutto ciò ebo in nostra lingua volgare era stato scritto prima del mille; o durando tuttavia il costume di scriver in lingua latina tutti gli atti notarili, legali odiciali, non vi fu alcuno che dello coso in lingua italica anticamente scritte, volesso far ricordo. Il qual disprezo per l'antica lingua italiana è ancor a' nostri giorni tanto grando, e tanto smisurato, che la irragionevo turba volgare, mentre accetta volentieri le bruttissime el orribili voci straniero, da dieci o veni'anni introdotte nella lingua italiana, chiàmas pregovole o barbara, sol che vi incontri una voco disussata, o un ette che non intenda, la più bella, la più dilicata e la più sublime poessia degli scrittori dogenisti.

CXIII. • La lingua provenzale, scrive il Bembo fin dal secolo decimosesto, è la mancando, o perdondo di secolo in secolo, intanto ebo ora, non cho poeti si trovino che scrivano provenzalmonto, ma la lingua medesima è poco meno che sparita e dileguatsi dalla contrada ».

Generalmente si crede che la lingua proventzale sia spenta. Certo l'antichissimo volgaro dotto romano, qual era nel novecento, quale l'hanno scritto i provenzali, cominciò sotto i re francesi della casa di Ugo Capeto a cedere il terreno alla lingua francese, e rittarsa di qua della Caronna; poi vinto su quella riviera, passò di qua del Rodano; e finalmonto, quando la Provenza, perduta la sua indipendonza, divenne provincia del regno, si ritirò di qua del Va-ro, ondi ora partito o abbandonò quasi affatto quella contrada.

CXIV. Ma il vero si è, cho quella lingua di Folchetto, di Rambaldo, di Beltrame, di Goffredo, di Ventadorno, di Arnaldo, di Trucco, di Allamanone o di San Desiderio non è affatto perduta, ma vive tuttavia sulla destra sponda del Varo, eicò nelle alpi marittime, o cozzie, men pura nelle città posto a mare, e nei grossi villaggi mercantili, imbrattata di francesismi, ma pura e schietta nelle piccole borgate o nelle valli più remote e più lontane dal mare.

CXV. Osserva benissimo l'esimio Cesare Balbo, che il Piemonte si trova a'd) nostri, in certo modo, nello condizioni morali in cui era la Toscana a'tompi di Dante Allighieri. Ma nelle alpi cozzie e marittime sonvi certi villaggi, che trovansi a' di nostri nello medesimo condizioni in cui era la Toscana e l'Italia duvento anni prima di Dante . coll'antica semplicità . co' patriarcali costumi . e colla lingua italiana qual' era nel novecento, che è la schietta lingua degli antichi trovatori provenzali; con questa sola e niccola , ma importantissima , differenza , che la lingua degli abitanti delle alpi marittime e cozzie non ammette le voci che i provenzali di loro capriccio derivarono dall'arabo. dal francese e dallo spagnolo. Colà si ode ancora al dì d'oggi quel modo che da alcuni si cita come caratteristico del dir provenzale: 'Na Rosa, 'Na Teresa, 'Na Maria, per Donna Rosa, Donna Teresa, Donna Maria,

GXVI. Cola non si usa, anche al di d'oggi, altra desinenza nelle prime persone dei futuri de'verbi attivi; tranne quella in ni: 'eu prenderai, ies satheruie della lingua italea di milla anni fa, che si trovano entrambi nel 'sopra citato giuramento tra i duo ro della stirpe carlovingia, che she luogo a Strasburgo nell' 842; il prenderaio o subervio del dialetto napoletano antico; il prenderagio e satevarggio dei scidizai, e di tatti i trovatori italiani dol cento a del dugento; modo vivento ancera a' di nostri in quei dialetti italiani cho ban subito meno alterazione, ciob il napoletano, pi i'scidiano e il coreso. Onde si può francamente concludere, che le desinenze dei futuri in ai, delle alpi marittime e cozzie, non è modo derivato dal priven-

Tomo 1

zale, nè dal francese prenderai/e, aumerai/e, come da molti si crede, ma è lutto proprio dell'antica lingua italiana, come osserva giudziosumente, benchè in astratto e in termini-più ristretti, l'esimio Perticari nella dotta illustrazione al citato giuramento; a che questo prenderai (del giuramento) è la radice del prenderaggio de'siculi e de' toseani antichi:

CXVII. Osserverò, passande, che i provenzali non hauto alcuna, benchè minima, influenza politica o morala in quelle parti; e che quando i conti di Provenza, nel secolo duodecimo, erano signori di Nizza, le città e i villaggi mediterranei del contado, si conservarono sempre indipondenti, cordialmente avversi in ogni tempo alla signoria del provenzali, o del francesi, como contano le storio, o le tradizioni.

CXVIII. In prova della identità del vivente dialetto delle alpi cozzie e marittime col provenzale antico, mi hasterà avvertire che i più rustici abitanti di quella contrada, senza aver mai aperta grammatica, nè visto dicionario provenzale, intendono facilimente la lingua degli antichi trovatori provenzali al pari di tali che forse l'avvanno studita molti anni.

CXIX. Avvi in Italia na scuola numerosa di lettorati, estinatamente nemici della verità, e dell' onore nazionale, i quali non solo vanno insegnando che la lingua e la poesia italiana primitiva son derivate dalla lingua e dalla poesia provenzale; ma spingono la irriverenza loro tant' oltre, che ardiscono asserire, che Cino, Guido, Dante e Potrarca, o tutti i nostri classici antichi hanno imitato, copiato, rubato, senza coscienza, senza decoro, e senza fede, i trovatori provenzali, ne' matri, ne' concetti en ei sentimenti; e citano dei passi di questo e di quel trovatore provenzale, o fanno dei confronti coi classici nostri: indi ne conclusiono allegramente, che noi dobbiamo ai promi



venzali tutto, lingua, poesia e letteratura, e poco meno che non aggiungono ancora tutta la filosofia sperimentale, e il Principe di Niccolò Macchiavelli.

CXX. Nell'animo e nel core di tutti gli uomini, che hanno ricevuto da Dio la sacra fiamma della poesia, vi seno dei concetti e de' sentimenti, i quali, dati i medesimi ordini, i medesimi, stati o le medesime condizioni civili, si devono manifestare, a un bel dipresso, nello stesso modo. Così i nestri primi trovatori italimi, per lo spazio di cent' anni, senza che uno abbia imitato l'altre, ci ridicono tutti, a un bel circa, le stesso coso, finchè cangiati con una battaglia gli ordini politici dei tempi, anch' essi in un istante cangiarono stiti.

CXXI. Le forme poetiche, i concetti e i sentimenti, espressi da Cino, Guido, Dante e Petrarca, crano da gran tempo nella mente end core della nazione tialiana. Ascolatrono essi e intesero la voce del popolo, e senza darsi pensiero se altri, o prima o nel medesimo tempo, italiani ostranieri, avessero toccho le corde di quell'arpa, sentirono que'espectti, immaginaronli nel loro alto intelletto, e li vestirono di quella ricca e splendida armonia, la qual per correr di anni e di secoli non verra mai mono.

CXXII. Che se mai Cino, Guido, Dante o Petrarca aveasero voluto initaro alcuno, avvebero initati i migliori trovatori italiani che prima di loro fiorirono, ne quali si hanno, le tante volte replicati, prima dei provenzali, o ben più nohilmente, più leggiadramento e più delicatamento espressi, que' modi, quei concetti, o quei sentimenti modesimi che si citano como initati dai provenzali. Grandissimi vantaggi pessono certamento ritrarre gl'italiani dallo studio della lingua provenzale, como ha dimostrado l'egregio Nannucci, per comoscere le prime origini della propria favella; non perchè li dalloste provenzale na perchè ll'idalletto provenzale na perchè ll'idalletto provenzale na ce

che la lingua italiana qual' era, a un bel circa, nell' otto-cento e nel novecento.

CXXIII. E la dove il Galvani scrivo, che i siciliani e gli antichi lirici toscani poco si scostarono dai provenzali; e dove dice che Brunetto Latini, nel Tesoretto, e Mosser Francesco da Barberino ne' Documenti di amore, e ne Regimenti delle donne, furnon provenzali, si dova d' or innazzi intendere, che messer Francesco da Barberino, i siciliani e gli antichi rimatori toscani, la più parte senz' aver mai udito un verso provenzale, presero a tradurre in isscritto, senza alterazione e senza artifizio, senza manierismo, senza ammodernamento, o più strutamento o più fediemente che si poteva l'antichissima lingua italiana parlata, qual' era nella hocca e nel coro del popolo; lingua allora nova, schietta, vergino e pura, e tutta ingenua, sì come quella che insino allora si era modestamonto vissuta, e non era mai stata, per lo inazzi, nella nobili scritture adoperata.

CXXIV. La qual lingua, semplice e timidetta, e direi così , ritrosa al canto e alla poesia , era squisitamente acconcia a osprimere quei sentimenti vaghi, indistinti, o indefiniti , ma dilicati e gentili, dei primi trovatori. Ma per uno strano e inconcepibilo rivolgimento d'idee, vengono tacciati di aver imitati i provenzali quelli scrittori, cho più religiosamente, e più amorosamente ricercarono, e scrissero senz' alcun artifizio, quella intima lingua italiana del buon popolo antico, e che più scrupolosamente si attennero a quell'aurea semplicità primitiva, a quella virginal purità di forme, di concetti e di sentimenti, tipo di suprema bellezza, che doveva necessariamente trovarsi no concatti, ne' sentimenti, e nella lingua degli scrittori popolari, poich' era allora nogli animi o ne' costumi della naziono italiana , quando lavata in un maro di lagrime e di sangue dallo romane sozzuro, si vide rigenerata e ritemprata col ferro e col fuoco de' barbari a nova vita civile



CXXV. Questa è la vera origino della lingua italiana, non già figlia, como da molti si eredo, della latima o della provenzale, ma bensì continuazione non interrotta dell'antichisisma lingua italica della nozione osca, la quale obbe inse tanta possuana o tanta energia, che produsse in antico l'arcana lingua de'sacerdoti etruschi e la lingua imperiale dilo polo re; entrò, come afforma il Giambullori, nella maggior parte dello lingue antiche di occidente e di oriente; o, in tempi a noi più victoi; ontrò in gran parte nella francese e nella spagnola, e nelle altre lingue romanze, creò il provenzale, e un infiniti di bellissimi e ricchissimi dialetti; e finalmente, dopo un fermento di forse duomia anni, Tantate molis erar romanam condere gentem! apparva al mondo in tutta la sua grandezza e la sua magnificenza, e partori il poema sacro, a cui avean posto mano e ciclo e terra, la Divina Commedia di Danta Allighieri.

CXXVI. Ma l'ultima prova della forza o della possanza della bella , ricca , energica e melodiosa lingua italiana non si vide ancora. Non parlo dei tesori di lingua, in ogni scienza, incsplorati, di cui potrei qui citare qualche cento di volumi, che aspettando l'ora della distruziono si giacciono sconosciuti nell'oblio, ma si bene degli clementi fondamentali di più grandi e di maggiori coso che in se stessa racchiude la nostra lingua, i quali elementi, per potersi sviluppare e florire , richieggono condizioni politiche e civili che mai ebbero luogo presso i nostri maggiori, e che noi nè i nostri nipoti non potremo vedere. Ma quando per noi volgeranno migliori destini, e quando sarà seguito e compiuto il risorgimento politico della nazione e il rinnovamento della letteratura nazionale, allora solamento la lingua italiana riceverà l'ultima sua perfezione. Allora si che il nostro si potrà diro a buon dritto il più nobile, il più espressivo, il più melodioso, il più compiuto, il più perfetto degli umani linguaggi. Il qualo non essendo, a dir vero, che il fiore delle voci e de'modi di tutte le antiche favelle, ed avendo tante strette affinità con le viventi lingne di tutti i popoli europei, per cui tanto facilmente si presta a tutti gli intendimenti, forse un giorno avverrà, che mediante le influenze dello arti, delle lettere e della religiong. la hellissima nostra favella diventerà la lingua universale di tutti i popoli, e per la terza volta si udranno tutti i mortali parlar italianamente .

CXXVII Le prime raccolte di rime anticho che vennero a luce collo stampe sono quella di Venezia 1518. e quella di Firenze 1527, coi tipi dei Giunti. Ouest' ultima fu condotta con gran discernimento, per cura principalmente di quegli egregi giovani Bardo Segni e Cosimo Rucellai, a cui dobbiamo la famosa ediziono venzettina del Decamerone. Se non che, tratti in errore da alcuni codici scorretti e infedeli, quei giovani editori, più di una volta le poesio di un autore attribuirono ad un altro, e lasciaron correre non pochi errori.

CXXVIII. Vennero dipoi il Corbinelli , l' Allacci e I Crescimbeni, e non fecero che seguire gli errori corsi nell'edizione giuntina, coll'aggiunta dei propri. Il Valeriani. compilatoro dolla raccolta fiorentina del 1816 degli scrittori del primo secolo, o l'editore della raccolta palermitana di rimo antiche toscane dol 1818, marchese Villarosa, senza darsi la briga di ricercare nei codici antichi l'autenticità delle poesie di ciascun autore, si contentarono di ristampare in un sol corpo le rimo pubblicate dal Giunti, dall' Allacci, dal Corbinelli, e dal Crescimbeni, correggendone il testo coll'aiuto del codice di Pier del Nero, che era copia dell'antico codice Martelli. annotato dal Biscioni , e da Anton Maria Salvini , spaventati, e a gran ragione, dall'estrema difficoltà di un impresa, che per la discordanza dei codici, per le diverse opinioni dei dotti, e per le durc fatiche richiedeva, non poteva che riuscir ardua, lunga, feraco di hrighe e ingloriosa.

CXXIX. Nondimeno, avendo io su questi codici fatti alcani studi speciali, ni cresdo far cosa grata ai cultori delle huone lettore italiane col cercare di portar qualche peco di hume e di ordine in mezzo a tanta escurità e confusione, coll' aiuto dei migliori testi, e principalmento de' due codici del Redi, e del codice vaticano dei trovatori italiani.

CXXX. Fra i codici più stimati di rime antiche italiane citereme il libro reale, sal quale stadiava il Bembe, il codice aragenesa, il codice di Pier del Nero, copia dell'antico codice Martelli, e il codice del Redi. Il codice del Redi, cotanto famoso, e cotanto citato da tutti gli scrittori, nont si sa dovo si trovi, e si crede generalmente perdato. Vecamente, invece di uno, il Redi possedava due insigni codici di rime antiche, uno in quarto e l'altro in foglio; e se non bo reduit i codici originali, ho potuto consultare ma copia fedelissima dell'uno o dell'altro dei codici del Redi, fatta eseguire parola a parola dal chiarissimo canonico Biscioni.

CXXXI. Il codice di Pier del Nero, ehe è copia fedele dell'antico codice Martelli, esiste nella Riccardiana, e fornì molte possie inedite, e molte buone varianti ai compilatori della raccolta dei pueti del primo secolo, che noi chiameremo fiorentina.

CXXXII. Il codice aragonese non si sa precisamento dove esista, ma io credo che sia quel codice di rime antiche, che Lorenzo il Magnifico e il Poliziano raccolsero in un bel volume, diligentemente scritto e miniato, per farne na done a don Federigo d'Aragona che fu poir red in Aspoli, accompagnandolo con quella gindiziosa lottera che tutti conoscono.

CXXXIII. II qual codice, dopo aver corse diverse for-

tune, passò nella biblioteca imperiale di Vienna, e in ultimo fu dall'imperatore mandato in done al regnante Granduca di Toscana, quando S. A. I. e R. intendeva a quella splendida edizione delle Opere di Lorenzo il Magnifico, che vide la luce in Firenze in 4 volumi in foglio massimo.

CXXXIV. Il codice aragonese si trova sovente citato dal Bembo, nelle note al codice 4640 vaticano, che non è altro che una copia del libro realo. Così al numoro 104 si legge « Guido Guinizelli da Bologna »:

Madonna, il fino amore che vi porto.

E poi in margine, di mano del Bembo, vi è segnato « Libro di Ragon . . »; e al numero 105, del medesimo Guido:

Donna, l'amor mi sforza.

E in margine, della stessa mano, « in libro di rag. »: e così in altri luoghi .

CXXXV. Ma è ormai tempo di parlare del libro realeo. L'esistenza di questo codice mi era nota, e da gran tempo l'andava cercando. In un piccolo codicetto bislungo di studi letterari di un dotto cinquecentista mi ricordava di aver letto il primo verso di una tenzone cho comincia:

## Lo core innamorato

sotto nome di « Mazzeo di Ricco da Messina e la moglie », con queste parole: « Come sta al numero LXXIX del libro reale ».

CXXXVI. Ora, nel corso de'miei studi nolla biblioteca vaticana, domandai un codice di rime anticho per fare certi riscontri. Quegli cho andò a prenderlo, sbagliò il numero, e invece mi portò un trattato politico di Senofonte. Allora mi alzai, e andai con lui alla scanzia a prenderlo da me stesso. Aperto l'armadio indicato, vodenato tanti codici e tanti numeri, non pensai più al numero che avea domandato, ma tratto da un movimento irresistibilo di curiosità, presi in mano un bellissimo codico segnato 37935, o l'aprii a caso, e lessi: « Mazzeo di Ricco da Messina e la moglio». - Lo core innamorato. - È questo? mi donandò colui. È questo sì, risposi io; il libro reale, siensai r'fa me ce di infatti ca ben quello.

CXXXVII. In quel giorno, e per più di un mese, per buone o oneste ragioni, non mi fu permesso aver quel codice; ma in quel tempo mi venne a mano il codice 4640 vaticano, raccolta di rime antiche, già appartenuto al Bembo. Al nuntero 56, 58, 40, 42, 139, 151, 159, 160, 176, 578, e altrove, si legge scritto in margine « In libro reale », « In lo reale », « Libr. real. », « Quest'è in libro reale ».

CXXXVIII. Quando finalmente. mí fu permesso consultare il codico 5795, antai tosto a riscontrare i suddetti numeri, e trovai che avvenan tutti i medesimi autori, e le medesime poesio del codice 4640, dal principio sino al fine; ed acquistai la piena convinzione, cho il codice 4640 era una copia esatta del libro reale, fatta eseguire probabilmento dal Bembo, e dal medesimo riscontrata, e qua e la ricorretta, e fattovi qualcho noterella; e cho il codico 3795 vaticano non è altro che il tanto desiderato o ricerato libro reale.

CXXXIX. Il codico 5793 vaticano, ch' io chiamerò d'or innanzi, il Codice vaticano dei Provatori Italiani, è senza contradizione la più antica, la più rece, la più pereinsa, la più corretta, e la più autentica raecoltà delle rime dei primi trovatori della nostra volgar poesia. Il codico è in porgamena, in foglio, benissimo conservato, di un carattere

Tama I.

CXL. Perchh sia chiamato libro reale non saprei. Forse perchè in origine apparteneva a qualche re; p eperchè contiene delle possie di quattro re; o si veramente fu libro reale chiamato per la sua bellezza, e il gran numero o il pregio delle rime che contiene; ondo si può francamonte dire che questo è il più bello e il più prezioso codico di antiche rime italiano, che si conosca.

CXLI. Da queste codico abhiam tratto il flore delle rime dei troratori dugenitati, come si vochà nel corso di questo volume. E non solo è da tenersi in grandissimo pregio per le poesie che ha forratio alla nostra raccolta, ma eziandio per molte altre che vi sono ancor inedio; (le quali è da desiderare che un giorno sieno tutte stampate per l'intero in un sol corpo ); e di più, perchè si possono con questo codice correggero le stampate e, confermare o autonitare colla sua grando autorità ai loro veri autori le poesie già edite, o restituiro a ciascuna autore le opere suo, attribuito a dal rin nello raccolto giuntina, corbinelliana, allacciana, fiorentina e palermitana.

CXLII. Delle poesie del libro reale, che fan parte di questa raccolta, non occorro qui far parole, poiebè saranno in breve nel dominio della critica, e sarà in facoltà di ciascuno di vedere esaminare e giudicare da se, o secondo il suo modo di pensare.

CXLIII. Dello possio che rimangono ancor inedite, citerò na sonetto, rammentato o lodato da Dante nel llipo della volgar eloquenza, in dialetto fermano, in biasimo dei tre dialetti anconitano, marchigiano, spoletano; che comincia:

Una fermana scopai da casciuoli.

Dne altre canzoni di messer Rinaldo d'Aquino, e fra queste una citata con lode da Dante nel medesimo libro, cho si eredeva perduta, la qualo comincia:

Per fine amore ve st lietamente.

Diverso altre canzoni d' facopo Mostacci, di Ruggieri Pugliese, di Nori Visdomini, di Compagnetto da Prato, di messer Tiberto Galiziani da Piaa, di Chiaro Davanzati, di Monte, di Lapuecio Belfradelli, di Endo da Passignano; o o sonetti in gran numero di molti altri antori; cho è ocas incredibile a pensare i tesori, se non di classica poesia, di di bella, pura e virginal lingua italiana primitiva obe contiene quel codice. È son certo, chio se si mettessero a stampa. tutte le posige edite e inedite di quel solo codico, otto volumi in ottavo, sosto do'classici, cioè 200 fogii di stampa, ossia 4600 nagine, non le potrebbero tutte contenere.

CXLIV. Dissi che colla scorta e colla grande autorità del libro reale, si potrebbe portar un poco di ordine e di chiarezza nella distribuzione delle rime antiche, che abbiamo a stampa, nelle raccolte de Giunti, del Corbinelli, dell'Allacci, del Valeriani, e del Villaresa, e restituire ai lore veri autori quelle rime che per errore o per negligenza di ananuensi o di celtori sono state attribuite ad altri. La qual cosa, benechè sia per se stessa molte dilicata, e

molto difficile impresa, nondimeno, colla guida dei migliori testi a penna, del codice del Redi, e l'autorità del libro reale, il più antice o il più compitto di tutti i codici conosciuti, non voglio per viltà di animo rimanermi, nella speranza che questa ardua o dura fatica mia dobba riuscir di qualche giovamento ai cultiro delle bunono lettere itiliane.

CXLV. Nel libro, reale adunque si leggono le canzoni dei seguenti trovatori. E prima Ruggieri di Amlei si-

ciliano, III canzoni.

Dolce cominciamento. Sovente amor mi ha ricorso innanti. Lo mio cor che si stava.

La prima è stampata nella raccolta fiorentina, sotto nome di lacopo da Lentino. La seconda si trova sotto nome di Bonaggiunta Urbiciani da Lucca, scorrettissimamente stampata, e comincia in questo modo:

Sovente amor aggio visto manti.

La terza è del pari edita sotto nome di Bonaggiunta da Lucca; ma la maniera è molto più antica, e la lingua e lo stillo dolla canzone precisamente somigliano allo stille e alla lingua di Ruggieri di Amici, come attesta anche il libro realo. Cho non sia di Bonaggiunta da Lucea lo prova ancora il commiato della canzone:

> Canzonetta gioiosa , Partiti , e vanne a lo regno .

CXLVI. Paganino da Sarzana, I canzone.

Contr' a lo mio volere .

Si trova a stampa sotto nome di Guido Guinizelli . La manicra di questa canzone evidentemento è più antica , e differisce moltissimo dallo stilo proprio di Guido Guinizelli .

CXLVII. Ser Istufane protonotaro da Messina, I canzone.

Assai cretti celare.

L'Allacci la pubblica sotto nome di ser Istofano da Messina: il Valeriani, credendo che l'Allacci avesse errato; la riproduce sotto nome di Pier delle Vigne. Il libro reale la restituisce al suo vero autore, ser Istofane da Messina.

CXLVIII. lacopo Mostacci, II canzoni.

Allegramente eo canto. Di sì fina ragione.

La prima è pubblicata dall' Allacci, e attribuita a Ranieri da Palermo: la seconda si legge stampata nella raccolta fiorentina, sotto nome di Ruggeri di Amici.

CXLIX. Ruggieri Pugliese, II canzoni.

In alta" donna ho messa mia intendanza . Uno piacente sguardo .

La prima è attribuita a Galletto da Pisa, dal Crescimbeni: la seconda a Pier delle Vigne dagli editori della raccolta giuntina, e il nome di Ruggieri Pugliese è rimasto finora sconosciuto.

CL. Neri Poponi, I canzone.

Dogliosamente e con gran malenanza

Edita nella raccolta fiorentina, sotto nome di Freddi da Lucca, e scorrettissimamente; e comincia in questo modo:



Dogliosamente e con grand' allegranza .

Che è un contresenso: e il nome del vero autore è rimasto finora sconosciuto.

CLl. Messer Prinzivalle Doria, I canzone.

Come lo giorno grande dal mattino.

Si trova a stampa sotto nome di Semprebone da Bologna , e mancanto dell'ultima strofo . Il nome del vero autore à rimasto finora sconosciuto .

CLII. Caccia da Siena, I canzone.

Per forza di piacer lontana cosa.

Edita nella raccolta fiorentina, sotto nome di Mino di Federigo. CLIII. Ser Bonaggiunta da Lucca, II canzoni.

> Un giorno ben avventuroso. Lo fin pregio avanzato.

Si legge la prima a stampa sotto nome d' Inghilfredi siciliano; e la seconda sotto nome di Guido Guinicelli nella raccolta fiorentina.

CLIV. Don Arrigo, I canzono.

Amando con fin pregio e con speranza.

Edita sotto nome di Pier delle Vigno: o 'l nomo dell' autoro è rimasto finora sconosciuto .

CLV. Çarnino Chiberti di Firenze, Il canzoni.

Lontan vi son, ma presso v'è le core. Peichè sì vergognese. Edite entrambi sotto nome di Amorozzo di Firenze: e il nome dell'autore è rimasto finora sconosciuto.

CLVI. Pier Moronelli di Firenze, II canzoni.

Donna amoresa.

Poich' a voi piace, amore.

Edita la prima nella raccolta fiorentina, sotto nome di Bonaggiunta da Lucca; e la seconda nelle rime antiche, sotto nome di Federigo II: e il nome del vero autoro è rimasto finora seonosciuto.

CLVII. Neri Visdomiui, I canzone.

Perciò che 1 cor si dole .

È attribuita a messer Rinaldo d'Aquino:. e il nome dell'autore è rimasto finora sconosciuto. Un sonetto del medesimo autore:

Como l'argento vivo fugge I fuoco.

trovasi nella raccolta florentina stampato, sotto nome di ser lacopo da Lentino.

CLVIII. Guido Orlandi, I sonetto .

Chi se medesmo inganna per negghienza.

Edito sotto nome di Bonaggiunta da Lucca nello rime antiche, e sotto nomo di Lapo Salterello nella raccolta fiorentina; è restituito al suo vero attore Guido Orlandi dal libro reale.

CLIX. La confusione e il disordine che regna nelle rime de' trovatori antichi si riproduce nelle rime dei poeti del trecento o del quattrecento, e del cinquecento, quando pare che l'invenzione della stampa avesse dovute ovviare in gran parte a questi disordini.

CLX. Ma qui ci mones per andar innunzi con sicurezza la guida e la grande autorità del libro reale; e qui faren fine, per non entrar in qualche pericoloso laberitto, alla rassegna critica delle rime anticto. Non lasseerem però di notare alcuni altri errori più evidenti; i quali hasterà accennaro, perché dagli uomini di senno e di buona fedo, senz' altra prova, sieno riconosciuti. Così la canzone:

Dee, poi m'hai degnato,

nel codice di Picr del Nero 2846 riceardiano, ha per titolo « Non so di chi », e va stampata sotto nome di Cino da Pistoia; ma è di una maniera più antica almono quarant'anni, dei tempi di Cino da Pistoia; e in un codice antico vaticano sta sotto nome di Noffo d'Oltrarno, ed ò tutta sama maniera.

CLXI. La canzone:

Non spero che giammai per salute,

attribuits a Dante nelle rime antiche, sta nel codice 7767 della biblioteca reale di Parigi, sotto nome di Senuccio del Bene: ma Dante nel suo libro della volgar eloquenza la restituisce a messer Cino. All'opposto la canzone che comincia:

Avvegna ch' io aggia più volte per tempo,

che va stampata sotto nome di Guido Guinizelli nell'Allacci, e nella raccolta fiorentina, si trova nel medesimo codico in foglio 7767 della hiblioteca nazionale di Francia sotto nome di Cino, con queste precise parole: « Canzone di



messer Gino da Pisteia a Dante Allighieri, in morte di Beatrice ». E cesì nel codice 5215, in feglio, yaticane, o nel codice 1118, in quarto, riccardiano, e nel codice del Redi; e Dante stesse nel libro della volgar eloquenza la restituisce a messer Gino.

CLXII. La canzone morale inedita che comincia:

Ouella virtà che il terzo ciele infende,

si trova nel codice XIV-42 casanatonso (biblioteca della Minerva di Rema), setto neme di Bindo Bonichi; in un codice Biscioni, sotto nome di Fazio degli Uberti: ma la maggiorità dei codici riccardiani, palatini e vaticani la restituiscone a maestro Bartolommeo da Castel della Pievo.

CLXIII. E al modesimo Bartolommeo da Castel della Pieve si deve restituire la canzone:

Cruda, selvaggia, fuggitiva siera,

stampata sotto nome di Franco Sacchetti, dictro la Bella Mano di Giusto do'. Conti, e da anche fra le poesie liricho del Boccaccio nella raccolta palermitiana del Villaresa; percibè in molti codici vaticani, laurenziani, riccardiani, e pangini, si trova ripettumente sotto nome di maestro Bartolemmeo, insieme con le altro poesio liriche dello stesso autoro. Mentre all'opposto nella raccolta compiuta di tutte le poesie di Franco Sacchetti, in tre volumi in fogliò, non si trova, e nepure nel codice del Griddi, o nel codice del Redi, che tutti centengono tutte le poesie di Franco Sacchetti,

CLXIV. I quali codiei tutti , Redi , Biscioni , Giraldi , 3 velnmi in foglie , e di più un riccardiane , e un vaticano , e un parigine , contengono tutti la caccia :

Tomo 1.



i

Passando con pensier per un boschetto,

di Franco Sacchetti, attribuita in alcune raccolto di rime anticho a Uzolino Ubaldini e in alcune altre, come in quella dell' Atanagi, edita senza nome di autore. Crescimheni giudica esser di certo di Ugolino Ubaldini; e così il Zilioli nella sua storia manoscritta dei poeti volgari, e il Perticari nella difesa di Dante, L' Atanazi stimò quella caccia « una reliquia della purità naturale dell' antica lingua toscana », e il Perticari opina che essere stimato autore di tal poesia, è tal gloria da farno onorato non solo un nomo ed una città, ma un'intera provincia. Ma il Crescimbeni e il Zilioli e l' Atanagi e il Perticari furono grandemente indotti in errore, poichè questa caccia, simile alle altre del medesimo autore, che per la prima volta vengono a luce in questa nostra raccolta, si deve assolutamente restituire, per l'autorità dei codici suddetti, e di molti altri ancora che non occorre citare, a Franco Sacchetti.

CLXV. Una ballata, che si trova stampata, e dal Crescimbeni attribuita a ser Salvi sulla fede di un codico chisiano, sta nel codico 1110 riccardiano, sotto nome di ser Duranto da Samminiato. E la canzone:

· Il se non fosso il poco I meno e I presso,

che si legge a stampa sotto nome di Guido Cavalcanti nolla raccolta palermitana del Villaresa e in altri volumi, sta nell'antico codice strozziano 991 sotto nome di Cortese da Siena.

CLXVI. Il sonetto:

Spesse volte ritorno al dolce loco,

pubblicato dal Crescimbeni sotto nome di Meuzzo dei Tolo-



mei, sta nel bellissimo codice 1118 riccardiano, del secolo decimosesto, sotto nome di Fazio degli Uberti.

CLXVII. Il madrigale:

Perchè piangi, alma, se del pianto mai.

che nel testo a penna 719 magliahechiano sta sotto nome di Girolamo Cittadino, si trova a stampa nello rime, oneste del Mazzoleni, sotto nomo di messer Iacopo Sannazzaro.

CLXVIII. E il sonetto:

Ouando al mio ben fortuna aspra o molesta.

edio nolla raccolta del Dolco, e in quella dell'Atanagi, sotto neme di Chautio dei Tolonei, si legge nel modesimo testo a penna 719 magliabechiano con questo titolo, a chiare note: a del reverendiasimo de Modici alla illustrissima donna Iulia Gonzaga »; cioò dei cardinale Ippolito de 'Medici, e si trova in mezzo agli altri sonetti del medesimo cardinale.

GUNIX. Nella raccolta dei poeti burleschi in 27 volumi si legge un capitolo dell'altalena, spiritosò o vivace ma un poco laidetto, attribuito a Lodovico Martelli. I primi editori in questo andarono grandemente errati, forsa perchè ni alcuni codici si trova collo iniziali L. M., e non trovando nel catalogo dei poeti cinquecentisti un altro poeta il cui nome cominci collo stesse iniziali, non ridettondo quanto lo stile severo, e l' pensiero classico di Lodovico Martelli sia diverso da questa inagenosa ma lascivetta poesia, addirittura l'attribuirono a lui. Ma nel testo a peana, codico 374 magliabechiano, si legge questo capitolo col nome del suo vero autore, o di più con due rigbe di dedica, che, per la sua brevità e originalità, mi giova a maggiore chiaprezza traccivere.



CLNX. « I' altolena di Alfonso di Lionfante da Massa, capitolo indirizzato a messer Ferrando Malvone da Campiglin. — lo vi fo parte, messer Ferrando mio, di tutte le mie fatiche, che a me pare che, voi siate uno specchie non solamente della terra vostra, paa di tutte le maremma del mondo ; e per questa cegione vi mando un capitole fatte dell'altalena, della quale molto maggior lodi dirsi potenno, e molti e vari e artificiosi e piacevoli modi di altaleneggiare; pure, perchi o non so pità, qual'ella sia, ve la mando. Voi intendete il giucoe eccellentemente, per sich che voi siste in quello ammassicciato, secondo cho per li atti, o per le parole, e per le infinite virtà e buono qualità vestre no dimostrate. Leggete il capitole, e non abbandonato così dolce passatempo, che voi fareste torto a voi tesson ».

CLNXI. Ma se lo volessi rigorosamente notare tutti giù errori no quali son caduti gil antichi e i moderii deli-tori e commentatori di rimo antiche, sarebbe troppo lungo discorso. E mi converrebbe incominciare da quelle piccole cose da me pubblicate ne tempi addictro, o risaiir fine alle prime edizioni veneta e giuntina. Mi ristringerò adunque a venir notando e correggende a suo luogo, e quando assolutamente il soggetto lo ricbieda, gli errori più gravi e di maezior conseguenza.

CLNXII. È debito sacre d'enere o di giustiria il rendere a ciascuno il merito delle opere sue, frutto dei suei studi e delle sue onorato fatiche, per mala fode di amanuensi usurpato ai legittimi autori, e per negligenza di editori attribuic altrui; come avvenne del Tratato delle virtu morali, stampate in Roma nel 1642, da Federigo degli Ubaldini, sotte nome di Reberte re di Napoli, e sotto tal nome accettato e riconosciuto nella repubblica letteraria, ristampate nella stamperia reale di Torine, o inserito nella raccotta palornitana delle rimo antiche toscano

, Goog

del marchese Villarosa; il quale non è altrimenti opera di re Roberto, ma di Graziuolo Bambagiuoli, hologenea, che fioriva nel 1551. Graziuolo dedicò il suo libro a Beltrame del Balzo, conto di Montescaglicos, cognato del ro (por avere spossalo Beatrico svendi di Roberto, vodova di Azzo marchese di Ferrara), il quale fu eletto capitan generale della lega guelfa toscana dopo la sconfitta di Montestini. Il Conte la presentò al suo cognato. Trovato dopo molti anni fra le carte del re, come filosofo, e amatoro della poesia, per esser possessore del codice, Roberto fu simato addirittura autore del libro, e sotto tal nome è giunto sine a noi.

CLXXIII. Ma il tempo ha fatto scoprire il cedica originalo di Graziuolo, moltissimo più corretto che non è il testo stampato, nel quale si legge una lunga lettera de-dicatoria dell'autoro in latino, che comincia: « Bututrisimo, excellentissimo domino, domino Betterane de Baucio, elarissimo comiti Monticonecori, Graticius de Bambasolis, benoniensis, exul immerite, et olim eivitatis Bonomiae cuncellarius, humitis servus etc. etc. ». E così il nome dir Roberto è gianto insino a noi circondato di tro corona, di re, di filosofo e di poota, e il nome dell'autore del Trattato dello virtu morali, il povero Graziuolo, immeritamente proscritto. è imasso finora senotto nell'obilo, immeritamente

CLXXIV. A molti rincrescerà il veder così ad un tratto, e direi senza altra forma di processo, togliev ria a Pier delle Vigne, a Foderigo II, al Notaro da Lentino, a Guido Guinizelli, ai Ruggeri, a Bonaggiunta da Lucca, a re Roberto, e agli altri autori quelle poesie che oramai da tanto tempo sono state credute parto del loro ingegno, e como tali si trovano citate in mille volumi dagli scrittori d'ogni maniora. Io risponderò, che dovendosì col tempo a questo finalmento venire, meglio ora cho poi, onde evitta per l'avvenire quoi tanti errori onde riodra positi.

i volumi di quelli che hanno scritto della storia letteraria d' Italia .

CLXXV. Per questa medesima ragione son corto, che non potrà se non riuscir caro agli amatori della nostra letteratura primitiva, il veder confermate e autenticate ai loro veri o legittini autori (con la grande autorità del libro reale), le poesie glà conosciute, edite e inedito, le quali si possono certamente e fernamento dire autentiche, purchè si trovino sotto il medesimo nome nel libro reale, che per la suna maggior antichità, e maggior correzione, e per la souna diligenza, e pel savio discernimento di chi lo compose, d'or innanzi è destinato a servir di norma a tutti di cidito di rime anticoni di rime antic

CLXXVI. Già si sarà da molti netato, in queste pocho righe di prefazione, e meglio si scorgerà nel progresso della medesima, che i primi autori italiani che detarono versi volgari, per lo più, non son da me chiamatipoeti ma trovatori; il cho non essendo avvenuto a caso, ma per deliberato consiglio, o per un sistema da me adottato di chiamarii trovatori, o non poeti, mi è d'uopo dover ora render ragione di questa novità.

CLXXVII. Impropriamente, al mio parero, furon chiamati floora poedi tutti quelli che dettaron versi volgari ne primi principii della liogua italiana; e son di avviso, che una distinzione tra i trovatori e i poeti era, ed è, e sarà sompre necessaria per la pit facili intelligenza degli andamenti della poesia medesima, e per poter meglio rendersi ragiono della gran trasformazione cho subiva sul principio della seconda mettà del dugento, e della gran diversità che corre tra la maniera di trovaro della prima, e la maniera di poetare della seconda mettà di quel secolo.

CLXXVIII. Al contrario dei provenzali, che chiamarone sompro trovatori anche i loro poeti, gl'italiani chiamarono tutti poeti anche i primi trovatori. Eppure essendo i trovatori e i poeti una cosa tanto diversa, ben si conviene che cen diversi nomi sieno chiamati. Quella gran mento di Dante Allighieri ben seppo distinguere i due diversi modi di poesia, o I primo fece sentire, così per incidenza ragionando, che como diversi di sostanza, così dovevansi con diverso nomo chiamare, là dove nel libro della volgar eloquenza Issciò scritto: « Ci ricordiamo avere spesso volte quelli, che fan versi volgari, per poeti noginanti; il che sonza dubbio ragionevolmento avemo avuto ardinento di dire; perciò che sono veramento poeti, se dirittamente la poesia consideriamo; la quale non è altro che una finzione rettorica e posta in musica. Nondimeno sono differenti dai grandi poeti, cioè dai regolati, perciò che questi (i poeti) hanno usato sermone ed arte regolata, e quelli (i travotori), come si è detto, hanno ogni cosa a caso ».

CIAXUX. Non saprei addurre miglior diffinizione dei trovatori, di quolla che ci dà il sommo poeta, cied quelli dictori in rima « cho hauno egni cosa a caso »; è so questa sà esstata diffinizione, basterà leggere alcuno composizioni dei più chiari trovatori, che cominciane o proseguono e finiscono senz' alcun principio d'arte, ma così a caso, come vinor viene, e confrontarbe on due soli versi delle composizioni dei vori poeti, nei quali l'arte feco l'estremo di sua potenza.

CLXXX. E senza scostarsi dai più famosi trovatori, noi leggiamo in Federigo II:

> Di dolor mi conviene cantare, Com altr'uom per allegranza.

# E in Guido Guinieclli:

Contro lo mio valore Amor mi face amare Donna di grand'affare. E in messer Rinaldo d' Aquino;

Venuto m'è in talento Di gio' mi rinovare .

CLXXXI. Ora sentiamo un poeta: Cino da Pistoia, per esempio:

Quand' io pur veggio che sen vola I sole, Ed apparisce l'ombra, Per cui non spero più la dolce vista, Ne ricevute ha l'alma como suole Quel raggio che la sgombra D' ogni martiro, che lontana acquista, ec.

Qual differenza non corre tra l'una e l'altra maniera? Qual face più franco, più sieuro, più grandioso, più splendidonen si vede nel poeta?

CLXXXII. Îl trovatore è propriamente quelli che timidamente incomincia a voler esprinere in versi , con
linguaggio nove ed incolto, un sentimento come lo prova,
o un 'idea come la pensa; e movendo i primi passi per un
mare sconsciuto, procede incerto e dubbisco nel suo verseggiare e tanto semplico nel suo dire, che si accesta alla
lingua parlata, e diventa prossico, sens'arte di eloquenza,
e sens'armonia di stille; o se pur tenta innalzaro alquanto
lo stille, s'intralcia, si confendo, o diventa oscuro. E con
questo, nobili ponsieri, sempre, veri lampi di genio, qui
e là; sentimenti di un' estrema e squisita delicatezza di
animo; una grazia cho si sente, ma che non si può ridire; vive immagini, voci, maniere, espressioni di tutta
evidenza, di una naturalezza sorprondente, e di una proprietà maravigliosa: escoi li trovatore.

CLXXXIII. Il poeta al contrario trova una lingua già

Iormata, una serio di utili cognizioni, e un ordino di idee già acquistato. Egli perfeziona e arricchisee quella lingua, accresce o allarga la sfora dello cognizioni, e dello idee, aggiunge allo studio della matura il magistero dell'arte, e con più ardito o più robusto volo s' innata; a cantare le armi, l'amore, la retitudine, la gloria, lo maraviglio del erente, e la divina giustizia. Il poeta nou il lacia a capriccio guidar dalla fantasia: egli medita e studia, indi sceglie, crivella ben bene, esume dice Dante, le parole, o i concetti, e i concetti e i concetti e parole ordina in modo, cho la poesia acquisti la maggior arbarezza, la maggior evidenza e la maggior armonia nossibile: e ceo il noeta:

CLXXXIV. E per toccare niù addentro de' modi diversi del trovatore e del peeta, e meglio conoscere l'intima essenza e la diversa ragione della lore poesia, il trovatore non sa cantare che di amere, e di un amore sovente fantastico, qual non esiste, e non nuò esistero in natura e tutte le sue ispirazieni derivano dal principio romantico cavalleresco, che è il principio dei barbari conquistateri a quando si cominciano a spogliare degli istinti bestiali, o vergegnarsi dei loro feroci e brutali costumi. Ad ogni stanza e ad ogni verso dei trovateri incentri le reminiseenze della Tavola Rotenda, o d'altre simili leggende. ch' erano la lettura favorita di quei tempi. Delle frasi intere levate di peso da quel libro, son verseggiate nelle loro canzoni, senz'alcun cangiamonto. Le allusioni ai fatti, alle donne, agli amori, ai cavalieri, e alle gesta degli crei del fameso remanzo ricorrono cento volte nei versi dei trovatori

CLXXXV. Il poeta parla di amore anch' egli, perchè l'amore e i sentimonti tutti dello umano passioni sono il campo favorito, sono il regno della poesia; ma i poeti cantano amori possibili, amori reali, amori sovonte esaltati, ma che non escono dai termini del vero. L'ispirazio-

Tomo 1.

ne del poeta non è più il solo principio romantico cavalleresco, ma vis ene aggiungono anorra degli altri ben più nobili o più ricchi di grandi affetti e di grandi passioni, como il principio tilosolico, il religioso, e soprattutto il particitico, se non sempre nel tenna dei canto, almeno in questa veduta, cho il poeta spora col suo canto render la patria più illustree e più gloriosa.

CLXXXVI. I trowatori, per lo più, scrivono per solo dilletto, e a sfogo dell' amore o dell' odio personale che li agita. Scherzano volentieri sopra le cose religiose, e ri-donsi dei più sacri doveri del cristiano, perchè non conoscone quanto vi ha di santo e di augusto nella religione, e non sentono quanto vi ha di sublime e di terribile nel ponsiero dell'infinita grandezza dell'Onniposento. I poeti veri hanno e dimostrano sempre un gran concetto della divinità, e un rispetto grandissimo per le cose attenenti alla religione, essi tendone all' ammaestramento non meno che al diletto degli uomini; un principio filosofico, e un principio religioso domina sempre nelle composizioni del vero poeta, ond'è che si veggono sparse di bello sentenze morali, e di messime di sana filosofia.

CLXXXVII. Io non dico che il principio romantico cavalleraco, il quale ispirusi i trovatori si trovi sbandito affatto dai poetti. Le poesie di Lapo Gianni, di Gindo Cavalcanti, di Cindo di Fistoia, o la Divina Commedia di Dante Allighieri ne ridondano. Anzi, io credo che lo spirito e lo massimo della cavalleria, cioè la fadeltà inviolable all'amarta donan a preferire di soffrire pre lei anat che con altra godere - il culto religioso alla bellezza - la proteziono della innocenza - la difesa dei debeli contro i forti prepotenti. l'aver a core più l'onore cho la vita - l'orrore del male, o l'onta del vizio; sono massime e principii che devo e dovrà sempre avero scolpiti nel core ogni buon poeta, precube furon prima dai poeti trovati, e dalla poeta, precube furon prima dai poeti trovati, e dalla poeta, precube furon prima dai poeti trovati, e dalla

sia ispirati negli animi di quelli che costituirono le regolo delle cavallerie .

CLXXXVIII. La gran differenza sia in questo, che tutta la poesia dei trovatori non la altra ispirazione, o altro fondamento che questo principio cavalloresco, la dove negli seritti dei vori, dei grandi poeti, come dice Dante, questo non è cle uno dei tanti elementi, come il filosofico, il religioso, il patriottico, di cui si cempone ceni buona noesia.

CLXXXIX. Il trovatore si aggira sempre in un ccrehio ristretto di eose, e di sentimenti, e d'idee; da cui non esce e non può useire.

CXC. Al poota non è circoscritto alcun limito. Egli sparia liberameto nei mendi cilclo cese e negli universi delle idoe. Ei demina sel pensiero quanto gli cade sotto i sensi; o se non basta, si crva nella fantissia dei mondi a suo piacere, popolati di esseri tutti scontoli i suo volere. Ei consece, egli dipinge al vero i più intimi sentimenti dei cori più fini en più gentili, del pari che le più secrete intenzioni delle anime più nore. Ei si trasporta in ispirito negli inferni abissi, e ne ridice tutti gli affanni do' reprobi. Ei discorre di stella in stella per tutti il satri del firmamento, o no canta le giole degli spiriti oletti. Ei sorvola cel pensiero per gli immensi campi do'cicii, e ratto como il baleno s'innalas all' empireo trono, penetra nella mente suproma, e profetando annunzia alla terra i dagelli dell'in divina.

CXGI. Il trovatore quasi sempre s'indirizza all'amata donna, o tra se stesso, o colla passione medesima, di lei ragiona. Il poeta s'indirizza al popolo, e parla alla nazione.

CXCII. L'amore e la speranza di una breve gioia, o di una mesebina ricompensa, di un applauso volgaro accendono la fantasia del trevatore : l'amore e la speranza di una gloria immortale ispirano il poeta.

CXCIII. Il trovatore è lusinghiero e servilo di sua

natura; il pesta percoto di fronto, o combatto a tutto petero i pregiuditi popolari, o le rec tendenze del volgo, o flagella incsorabilmente i vizi e le coho dei potenti della terra. Il trovatore la sempro nello sue idoe qualche cosa di strano, e di essegrato, di cui egli più si compiace; il poeta si studia di contenersi nei termini del vero o di riqueir chiaro, evidente o naturalo.

CXCIV. La poesia del trovatore è la poesia della vecchia barbara società, qual fu costituita dalle conquiste e dai capitolari di Carlo Magno; poesia leggiera, superficiale, servile di forma e di pensiero, poesia comune a tutti i popoli curopei delle lingue romanze, italiani, francesì, tedaschi, spagnoli, e di tutti gli altri che subirono l'autorità o l'inducara dell'impere de carlovingi.

CXCV. Il pocta si distacca per sempre dalle tradizioni di quel vecchio mende, o crea una nova, libera ed cnergica poesia, tutta italiana, e niente altro che italiana per la forma, e pei concotti vera poesia universale della civiltà avvenire, e noesia del novo universo.

CXCVI. II trovatore non fa che ritrarre al vero i costumi e i sentimenti di una società che comincia a uscire dalla barbarie. Niun rispetto allo leggi; niuno attaccamento alla patria; niun principio di diritto riconosco che nella forza: ma grande è il suo rispetto verso la donna de suoi pensieri. Il suo annore è regolato dalla più squisita delicatezza. Egli è costante a tutta prova. E dessa la sua suco, o la sua guida, o il suo scude difendente. In lei risodo agni suo heno, e ogni sua speranza. Senza di lei, se non con lei diviso, non vorrobbe accettar un reame, cone cantaxa Monte di Firenze in una caracte manoscritiz.

> Che se le impere A me mi fesse date, Senza te nol vorria.

CXCVII. E il notare da Lentino dice buonamente in una canzone stampata, che senza l'amata donna e'non vorrebbe andare in paradiso.

> Io m'aggio posto in cere a Die servire, Com'ie potessi gire in paradiso, Senza madonna non vi vorria gire.

Nulla il trovatore per suo merito spera, ma tutto per la gran bentà di madonna si prometto. Il suo parlare è tutto umiltà e sommissione. Egli ha delle espressioni felici di tutta leggiadria e della più fine delicatezza:

> Pregevi dolcemente Che vi dehba piacere.

E rc Manfredi:

Pregene voi che'l deggiate gradire.

CXCVIII. Egli attende a meritare in silenzio l'amore della sua denna, e se per lei soffre, purchè ella il gradisca, come canta la canzone di Bondie Dietaiuti,

In fine giei'mi conteria le pene.

S'egli è amato, dec star liete, ma non nè dec menar vanto, come dice la canzone manescritta d'incerte trevatore dugentista del libre reale:

Allegro stea senza vanitate.

CXCIX. Il vero amante, seconde le regele dei trovatori, nen dee tenere in alcun prezzo le ricchezze, perchè



chi è auato è rieco, come si leggo nella stessa canzone d'inecrto manoscritta:

Cotale amante trovo Ch'è ricco e meritate.

Per ultima eonelusione, secondo essi, chi ben ama la sua donna in questo mondo, si acquista nell'altro il paradiso.

CC. Ma per risalire alle primo origini di queste novo fantasie, un fatto non hene spprezzato dai filosofi si presenta all'attento osservatore sul carattero della primitiva poesia deli trovatori, cho in mezzo a una società appena useita dalla babraire, mediante le leggi i precetti e gli ordini della religione eristiana, si videro fiorir eostumi degni dei tempi pit civili. Impercocchè regolati da solenni e augusti riti religiosi li sponsali, per questo si vide molto innalzata nell'opinione de' popoli la digniti della donna, e in conseguenza fu circondata di maggior rispetto da fanciulla, da sposa, da madre e da vedova; quel che nell'origine della prima civillà greca, nè della seconda romana, nè di tutte lo antiche civiltà asiatiche, non era avvenuto.

CCI. L'influenza della religione eristima produsso negli animi gontili dei nobili sentimenti, e, dirigendolo a buon fine, santificò l'amore, e innalzò la donna bella e gentile a un alto grado di venerazione, e la rese oggetto di un culto quasi religioso, di eui presso le nazioni antiehe non si avova ne pur l'idea. Secondo le regole aevalleresche, e le dottrine dei trovatori, nell'amore non si doveva sercare se non l'onore; e vi furuno in quel tempo dei eavalieri e dei trovatori e seguivono veramente le norme di un amor puro e virtueso.

CCII. Prova ne siano l'espressioni di estrema delicatezza e di meraviglioso rispetto e di somma cortesia e di fina



genitiezza che si trovano in tutti i canti dei trovatori. Lo spirito cavalleresco era sempro mescolato allo spirito religioso, o sovento si trovano mescolate insieme le immagini dell'amore e della religione, ma di una religione foggiata a modo loro, es raccomandano ai santi, agli angioli, alla vergino, a Dio per la conservazione o pel ritorno dell'amato.

CCIII. Chiaro Davanzati, che raccolse ne'suoi versi il fiore delle più graziose fantiscie degli antichi trovatori, in una canzone manoscritta dice in buona fede, che la sua douna fu per meraviglia creata perchè fosse adorata dai buoni, ed affinchè, el volenta, chi ha manca aforata dai buoni, ed affinchè, el volenta, chi ha manca faccia ponitenza, perchè al voder lei gli saranno perdonati tutti i mancamenti; quandu uomo la vedo non può cosa ria pensare, dice egli, e se fosse alcuno incorso in eresia, tosto deve torarar alla fede.

CCIV. Pensieri bellissimi, propri esclusivamente dei trovatori, e più veri che uomo non crede, ma in oggi ne sembrano oltre misura esagerati, perchè a'dì nostri non si trova più chi ami con quella delicatezza, con quella fede e con quell'entusiasmo di allora.

CCV. Ho creduto opportuno il dovermi distendere nel dichiarare le massime e le ragioni della poesia dei trovatori, perchè ove prima non siano ben chiarite, riescirà difficile ottremodo a intendere i loro versi.

CCVI. Si possono trovar poeti cattivi, mediccri, buoni o eccellenti in tutti i stadi della vita intellettuale di una nazione; ma il trovatore è colui che col suo canto, all'uscir della harbarie, con una lingua nova e ono ancor formata, saluta l'alba di una nova civiltà, e dà principio co suoi versi a una nova lingua, a una nova poesia, a una nova letteratura. Il trovatore uno conosco regole ne esempi, o non sa imitare che la natura e se stesso. Il trovatore, nor rispetto alla roligione, si asietine di monitaro.

alcuna divinità pagana, e lo antiehe letteraturo greea e latina tanto vale per lui che non esistessero.

CCVII. Ma il poeta sa imitare i modelli antichi dello classiche lettere greche e latine, e i concetti del trovatoro sa riprodurre sotto più bella e più ricca veste. Ecco alcuni tratti caratteristici della maniera dei trovatori.

#### Meo Abbracciavaeca:

Sed eo prendesso morte , A vostro grado mo ne piaceria .

Giacomino Pugliesi da Prato:

Io non credo che Tristano Isotta tanto amasse.

# Ruggieri di Amiei:

Che se buona ventura Non ho più brevemente, La mia vita val peggio che morire.

#### Meo Abbracciavaeca:

Amer, tegnomi matto Assai peggio che fera.

#### Saladino da Pavia:

S'eo languisco e tormento, Tutto in gio' lo mi conto, Aspettando quel punto ch'eo desio.

#### Nocco di Cenni:

Lo frutte buono
Da bon arbor viene,
Si come gioi da hene
Nasce, e da gioia vien tutta allegranza.

#### Saladino da Pavia:

Gigli e rose novelle Vostro viso ha portate; Innamorate son di voi assai piue Che non fu giammai Tristan d'Isolda.

### Pier delle Vigne :

In amor ho messo tutto mio pensare Ch'io sono innamorato, Ed alterato di mia opinione, Ch'io vo al morire, e parmene hen fare.

### Ruggerone da Palermo:

Ben mi deggio allegrare E far versi d'amore, Che a chi son servidore M'ha molto grandemento meritato.

CCVIII. Nel chiamar trovatori i primi scrittori in versi volgari, non si creda alcune ch'io abhia operato per capriccio, o per un follo amore di novità. Che anzi, io non ho fatto altro che meglio chiarire, o a parto a parte dimostrare, e applicar fernamente quello che in modo vago accennava il Salviati là dove nella tavola degli autori

Tomo 1.

chiana antichi trovatori quelli italiani che dettaron versi tra il dugento e il trecento. Non he fatto che svolgere in tutte le sue conseguenze la divisione fracciata da Dante Allighieri nel passo del citato libro della volgar eloquenza. Non he fatto che seguire l'uso e l'finetzione di quelli autori, però ch'essi medesimi scrissero sempro trovare o non poetare, o si chianarono sempre trovatori e non mai poeti.

CCIX. A confermar il mio dire citerò alcuni esempi. Polo di Lombardia:

La gran nehilitate Che in voi, donna, he trovata, M'inforza egni fiata di trovare.

### Giacomino Pugliesi:

Donna, per vostro amore Trovo e rinnovo mio coraggio.

Canzone edita sotto nome di Ruggieri di Amici:

Di si fina ragione Mi conviene trovare.

# Bonaggiunta da Lucca:

Io *trovo* novi canti Per sollazzo degli amanti.

# Dotto Reali :

Provo novo trovare, Parlar d'amor mi face Amor vorace. Ser Bello a ser Pace :

E di trovare ciascun vi soggiace, E ben si tace quando v'è presente.

Canzone attribuita a Federigo II:

Poicbè ti piace, amore, Ch'eo deggia trovare, Faronne mia possanza.

Torrigiano:

Esser una donzella di trovare dotta.

CCX. Bellissimo argomento, per chi ba fior d'ingegno e fino discernimento, sarebbo il ricercare o determinare colla faco della criticia, della storia e della fissosia, quando, o per mezzo di chi, o per quali ragioni si operò questa grande e gloriosa trasformazione della poesia italiana, si che di povera o umile ancella tanto crobbe in grazia, in forza e in bellezza, che diventò una ricca matrona, un'alta reina, la sevrana di tutte lo poesie volgari.

CCXI. Io lascerò volentieri un tal quadro a chi Il vorrà tratteggiare, restringendoni a esporro, so mi sarà permesso, alcune mie osservazioni su questo soggetto, necessarie per la maggior chiarozza di quanto per me fu asserito, lo quali, se non a decidere, serviranno a illustrare questo punto della storia dell' umano intendimento, o forse anche potramo fornire dei dati a chi vorrà, dope di me, entrare in questo difficilo artinge.

CCXII. I barbari settentrionali, che posero a sacco, a ferro, e a fuoco le più belle province dell' impero romane, non solo incondiarone, distrussero, disertarono le cit-

tà o le campagne italiane, ma, quel che è peggio, portarono un grandissimo danno e un funesto guastamento in tuto l'ordine morale, colla deplorabil ruina del governo nazionale. Imperocchè non son le fabbriche che costituiscono le città, ma i cittadini collegati da buono leggi. E la scionza dell'amministravione e del diritto, e lo leggi romane, e lo traditioni del governo, e le scienze e la aria e le lettere, tutto ando perduto in quello spaventevole eccidio, in quel funesto sovvertimento di tutte lo cose.

CCXÍI. Ma lo menti italiane conservarono sempre, e sotto il dominio dei goti, o dei longobardi, e dei greca, e dei piecoli duchi barbari, la ricordanza degli antichi ordini, dello anticho arti, dell' anticho leggi, e dell' antica grandeza, o non disperarono mai di poter rialzar la cadata nazionalità italiana, e ricostituire l'alto impero romano. Questo desiderio immortale degli italiani si manifistò in tutta l'energia propria del carattera italiano sul principio del mille degento; quando i comuni italiani, ristorati alquanto dalle percosso crudeli di tante invasioni, poterono contar le fortir circsute dai barbari; allora tutti gli animi assennati convennero in questo, ch'era d'inopo costituire un reggimento ordinato, e forte e possente, e tale da far rispettar la giustizia, o la libertà al di dentro, o la indicendenza e la dignift nazionale al di inori.

CCXIV. Ma sui mezzi pita sicuri o pita efficaci per giungeri non tornon o, pare che non abiliano mai a esser d'accordo. Gli uni, in odio ai pontelici romani, volevano riordinar le leggi o gli ordini antichi di Roma col mezzo degli imperatori tedeschi; gli altri, in odio gli imperatori tedeschi, volevano riordinare e correggere il mondo col mezzo dei pontefici romani; i quali partiti esaltandosi in mezzo alla lotta, in modo crebbero di potenza, di forza e di energia, che divisero tutta I Titalia in due campi armati.

CCXV. Verso la metà di quel secolo era sì grande



l'amore e l'entusiasmo degli italiani al loro partito, che divise le province, le città, e le stesse famiglie, tutti si affaticavane con pari ardore e cell'industria e colle armi, per fare ad ogni modo trionfare il proprio partito; di modo che quelli ordini, quei governi, quei regimenti allora esistenti non potevano più durare senza venir alle armi, al sangue, a una giornata campale, a una battaglia decisiva; e questa battaglia fu combattunti nel settembre 1260 a Montaperti, ove l'armata dei guolfi, insino allora vittoriosi, forte di trentatremila combattenti, fu seonfitta dalle armi dei ghibellini, con la perdita del carroccio e dello bandiere: la qual disfatta produsse la rovina o l'esilio dei guolfi, (cioà della metà della nazione), cacciaii con danno e con vergogna dalle città nelle quali da tanti anni erano signori o mincii senza rivali.

CCXVI. I glibellini, saliti per sì gran vittoria alla signoria delle più ricelte e più nobili città d'Italia, trionfarone superbamente dei lor nemici, e fecero loro crudelmente subiro tutte le tristi conseguenze della sconfitta.

CCXVII. Sei anni dopo i ghibellini, per un gran rivolgimento di fortuna, furon vinit dai guella Benevento; e
il loro capo, al re corteso, il re cavaliore, il re trovatore;
il ben nato re Manfredi, il magnanimo difensore dell' indipendenza italiana, valorosamente comhattendo colla spada
alla mano, fu indegonamente ucciso in sul campo di battaglia da abborriti mercenari, e all' essanime spoglia veniva
dai barbari stranieri negata perfino la sepoltura, oggetto di
altissima pietà. Allora la vergogna, o 1 danno, il dolore, lo
sodegno, e l'ira dei ghibellini, non ebbero misura; i
lamonti, i pianti e lo strida de' ghibellini, che si udireno
pentitut lo città e le terre italiamo dopo la battaglia di
Benovento, solamente furon pari ai lamonti ai pianti e alle
strida dei guelli, che si ulirono dopo la battaglia di Montaperti.

CCXVIII. A froste di si grandi avvenimenti, di si grandi catastrofi, che scessere prefundamente tutti gli aninia, a dei guelli e dei ghibellini; dei vincitori o dei vinti, i trovatori ristettero dal cantar l'amore delle dame, e le cortesie dei cavalieri, e usciron di moda le sottili diffinizioni dell'amore e le frivole tenzoni degli amanti. La Tavola Rotonda cominicò a parre ben meschina cesa a colore che avvano vedute le battaglio di Montaperti e di Bennevanto, e i campioni e gli eroi e i teatri di queste glorioso gesta, di queste grandi giornate, accesero la fantasia dei poeti ben altrimenti che le avventure di Tristano di Lionis, e di Lancillotto dal Lago.

CCXIX. Un luminese raggio di gloria ai sparse allora un trascorsa vita della nazione italiana, o nelle gesta degli illustri principi, de grandi cittadini, de valorosi condotteri, nella gran contesa tra il sacerdozio o l'impero, ne' funesti effetti delle civili discordio, delle sanguinose battaglio cittadinescho, nelle ardenti indomite passioni di un popole libero, che alacremente eammina sulla via del progresso e della eivittà, si videro ben altro sorgenti di poesia che non nelle avventure di tutti i paladini e di tutte le erranti eavallerio.

CCXX. Allors ebbe luego questa grande rivoluzione morale, questa gloriesa trasformazione della poessa italiana, la quale avvenno tra il 1200 e il 1270, tra la battuglia di Montaperti e la battuglia di Benevento. Nei primi esordi la poesia si trovò forzalmente sottoposta a man possente influenza straniera, allo spirito eavalleresco feudale antilatino, e non produsso, che trovatori . Questi trovatori modesimi diventarono poeti originali italiani, quando furono ispirati dal principio patriottico e nazionale.

CCXXI. Tutti quelli che dottaron versi innanzi il 1260, per le più, sone trevateri. Quelli che cominciarone a fiorire depo il 1270, per le più, sone poeti. Ma nel dar questa denominazione di trovatore o di poeta, anzi che il tempo, in cui fioriva, ci ha servito di guida la maniera propria di ciscumo autoro. Però, quandi anche non si sapesse in qual tempo un autore fioriva, la sua maniera di comporre è quella che ha dato assolutamente la norma af postro giudizio.

CCXXII. Ciò che costituisce la huona poesia non è già qualcho lampo di genio gettato quà e là, in mezzo a molti concetti strani, essegretti, impossibili, espressi con parolo e maniero più strano ancora; ma ò la giustezza delle idee, la verità dei sentimenti, la proprietà raffinata del dire, e l'aramonia del tutto collo parti.

CCXXIII. Dietro queste norme noi chiameremo semplici trovatori - l'imperador Federico I - il re di Gerusalemme - Folcacchiero do Folcacchieri - Ledovice della Vernaccia - Pier delle Vigne - Federigo II - Enzo re di Sardegna - Arrigo re di Sicilia - B. Ugo Panziora - Ro Manfredi - Ranieri, e Ruscerono da Palermo - Guelielmotto d' Otranto - Guorzo da Montesanto - Ricco da Varlungo -Polo di Lombardia - Cione Baglioni - Zucchero Boncivenni - Noffo d'Oltrarne - Salvino Doni - Vanni Fucci - Arrige Testa e Iacono, da Lentino - Passera da Lucca - Iacono o Rinaldo, d' Aquino - Fra Pacifico - Inghilfredi , e Lanciotto , siciliani - B. Iacopone - Odo c Guido , delle Colonne - Nina Siciliana - Mazzeo di Ricco e ser Istofane, da Messina - Frate Elia - Bacciarono, Mettefuoco, e Nocco di Cenni - Iacono Mostacci, o Galletto, da Pisa - Meo Abbracciavacca, e Lemmo, da Pistoja - Ser Baldo, ser Pace, e ser Bello, di Firenze - S. Francesco di Assisi, o Noffo Bonaguida - Ser Onesto, e Guido Guinizelli, da Bologna, -Guido Ghislieri - Dotto Reali, Freddi, e Bonaggiunta, da Lucca - Ruggieri di Amidi e Ruggieri Pugliese - Dozzo Nori e Bandino padovano - Arrigo Baldonasco, e Paladino da Pavia - Masarello da Todi - Anselmo da Ferrara - Giraldo,

o Terino, da Castello - Albertino da Treviso - Paganino da Serzana - Albertuccio della Viola, e Giacomino da Prato - Messer Prinzivalle Doria, e messer Folco di Calabria - Ciuncio fiorentino, e Ciacco dall' Anguillara - L'incerta donna dagentista del libro reale, e la Compitat donnella fiorentina - I due Ubertini d'Arezzo - Lapo del Rosso o Mino da Colle - Migliora degli Abati, e Bartolino Palmieri - Carnino Gibberti, e Neri Visdomini - Piero Asino, e Baldo da Passignano - Messer Tomaso e Ugolino, da Faonza, i quali tutti forirono prima del 1260.

CCXXIV. Vi furono alcuni autori, che florirono tra il 1260 e il 1270, i quali seguirono in principio l'autica senola dei trovatori, ma in seguito molto perfezionarono il toro stile, e in alcuno dello ultimo loro composizioni si accostano assai alla maniera dei poeti, e son quelli che noi chiameremo trovatori della transizione, e sono Iacopo da Leona - Chiaro Davanzati - Monte di Firenze - Bondoi Dietaiuti - Pacino Angiolieri - ser Monaldo da Soffena - Noffo Bonaguida - Orfanduccio orafo - ser Cione di Firenze - Beroardo notaro - Schiatta di messer Albizzo Palavillani - Messer Onesto da Bologua - Palamides - Fedorigo dall' Ambra ed altri .

CCXXV. Vi furno ancora di quelli che seguirono in loro giovinezza lo stile dei trovatori, ma dipoi cresciuti di età e di senno sentirono la nova scuola, e tanto polirono il loro stilo, e il loro linguaggio, che diventarono veramonto poeti. Fra questi citeremo Folgere da s. Gimiguano, Giraldo da Castello, ed altri, e della:nostra reccolta, Rustico di Filippo, Guido Orlandi e Andrea Lancia da Barberino di Valelelesa.

CCXXVI. Ricco da Varlungo, Ciono Baglione e Salvino Doni, benché si trovico all'anno 1300 nolla raccolta florentina, sono evidentemente anteriori al 1270. Mino del Pavesaro, e messor Tommaso da Faenza, cho stanno



in quella medesima raccolta all'anua 1280, sono certamente anterieri al 1260, ceme apparisce dal lero stile: e le rime dell'uno e dell'altro stanne nel codice vaticano dei trovatori italiani, detto il libro reale, che fu scritte interno at 1270.<sup>36</sup>.

CCXXVII. Alcuni, come fra Guittene, Brunetto Latini e Dante da Maiane, benchè sien vissuti eltre il 1280 .. non sentirone la nova scuela, o non cangiarone maniera nè stile, e seguirene sempre l'antice modo dei trovatori. Erline son barbari di lingua, di concetti velgari, di medi plebei . I loro sentimenti sono strani , ridicoli , impessibili. Di rado s' incontra ne' lero versi pensiere novo, o gualche luminosa ispirazione di amore. Son sempre la celle antiche reminiscenze feudali, eltramentane, romantiche e eavalleresche, e non fan che ripetere quel che è stato le mille volte dagli altri detto e ridetto; tanto vaghi, e tenaci, del lero modo di trevare, che censervarono fino alla fine del dugento le antiche stranczzo dei primi trovateri, diventate oramai eggetto di riso, o di disprezzo per tutti li uomini di sonne e di virtà. E il sommo Allighieri nen li stima neppur meriteveli della sua censura; e solo si sdegna contre quelli steltissimi tra gli italiani che tenevano in pregio le rime del frate aretino e cempagni, senza accergersi che non era in loro nè arte nè ragione. Egline, o per basso intendimente, o por viltà di animo, nen sentirono la nova scuola che venne in fiere dopo i grandi avvenimenti di Montaperti e di Benevento, e rimasero trovateri antiquati in mezze a una schiera numerosa di nosti, i quali, ringiovaniti allo splendore del novo sole che al lere tempo si era levato, davano principio a una grando e gloriosa letteratura, che in Europa non ebbe, de forse nen avrà mai pari.

CCXXVIII. Sarebbe assai curiese il poter rinvenire, e direi così, sorprendere, e indicare precisamente il punto di

Toma t

transizione tra l'antica e la nova poesia. Ed ecco che il sonetto di Oriandino, orafo fiorentino, a pag. 182, che comincia:

### O tu, che sei errante cavaliero,

e tutta la serio dei trentacinque seguenti sonetti, di vari autori, che nei abbiam chiamati trovatori della transizione, senza scostarsi in tutto dal mode antico, per elevatezza di sentimenti, per giustezza d'idee, e per una certa nobittà di linguaggio, hanno in se tutti i germi della nova poesia.

Nel primo sonetto, scritto un poco prima del 1266, Orlandino predice la venuta di Carlo d'Angiò conto re Manfredi. E vi è il presentimento cho sarà tra i due principi una gran battaglia, onde succederà una grande strage; però che il vincitore non perdonerà la vita al vinto. Nel presentimento di questo grando avvenimento, di questa imminente e grande sventura, si trova ancora il presontimento della nova e grande poesia italiana. Tanto è vero, che lo lettere o le arti vanno strettissimamente congiunte al fato politico delle nazioni. È da notarsi quell'indefinito sentimento di malinconia, quell'affetto misterioso che regna in quel sonetto, e soprattutto nella prima quartina. CCXXIX. Le risposte di Palamidos, di Beroardo, di

Cione, di Monte, e di Chiaro Davanzati, i quali nelle cose di amore sono semplici trovatori, qui non hano più di trovatore altro che il linguaggio, perchè l'altezza del tena ha ispirato dei grandi e dei nobili concetti, e del forti sentimenti. In breve il novo linguaggio poetico sarà all'altezza de'novi ponsieri.

CCXXX. Sono ancora scrittori della transizione, Folgore da San Gemignano, Giraldo da Castello, e frate Augelo da Camorino, i quali scrissero di amoro su lo stile do trovatori, ma di poi videro e sentirone i grandi avvenimenti di Montaperti e di Benevento, e lasciando le frivole diffinizioni di amore all'aretino e al maianese, con piu forte e più robusto canto anch'essi accostaronsi allo stile dei poeti.

CCXXXI. Rustico di Filippo, Lapo degli Uberti, Gianni Alfani, Caccia de Castello, e il Conto Guido Novello, signor di Ravenna, sono i nestri primi poeti; però che aggiungendo all' ispirazione della natura lo studio e il magistero dell' arte, eti dettero i primi aggi di una buona e bella e perfetta poesia italiana. Lapo Gianni, Dino Frescobaldi, Gino da Pistolo, Guido Cavalcanti, o il massimo Dante Allighieri, la portarono in quel secolo al più alte grado di perfetione. Dopo il 1294 non si trovano più trovatori. L'ultimo dei trovatori si spense in Guittone, il frate gaudente aretino.

ČCXXXII. Il conte Guido Novello, è annoverato tra i poeti del scolo XIV, percib mori un anno dopo Danle, cioè nal 13223. Ila so mori nel 15222, nacque nel 1250, e poetò nel 1280; c avendo ritratti i caratteri e le idee, e i sentinenti di quel secolo, nel qualo si rese illustro, mi pare che si dovrebbe con più ragione annoverar tra i poeti dugentisti. Al contarrio del Crescimbeni cho pone il florir degli autori quando son vecchi decrepiti, o vicini al morire; trattandosi qui di poeti, e di poesio per lo più di amore, mi paro che si dovrebbe porre il florir degli autori nel for della loro età, dai 30 ai 40, ai 30 anni, cioè in quel tempo in cui, modiante le opere loro, veramente salirono in fama come poeti.

CCXXXIII. Non intendo io già di aver nominati tutti i dictiori in rima del dugento; nè pretendo che questa divisione fra i trovatori e i poet isi adata e per tal sentozza che non vi s'appelli »; ma bo voluto con brevi parole, e con tutta riservatezza, accennar una mia idea sulla distinzione, ch'io credova doversi fare, e che bo fatta, tra i sem-

plici trovatori e i grandi poeti, come dice Dante, della nostra volgar poesia.

CCXXXIV. Ili vien fatto rimprovero da molti per aver messo Cino e Dante tra gli scrittori del dugento; ed ancora perchè gli scrittori del sessolo XIII son da mo chianati disgentisti, e non trecentisti; e gli scrittori del secolo XIV trecentisti, e non quattrocentisti; e così via oltre discorrendo. Al che mi è d'uopo rispondere, che, avendo io preso per massima di ascrivere li autori a quel secolo in cui son natti, in cui sono stati educati, di cui han ricevuto lo idece, in cui si sono resi illustri, e di cui rappresentano il pensiero dominante, io non potevo far altrimonti che seguir i ordine da me tenuto.

CCXXXV. Dante nacque nel 1261. Prima del 1280 scrisse versi di amore. Nel 1289 combatteva a Campaldino. Nel 1290 era creato ambasciatoro della sur repubblica. Nel 1290 era assunto all' alto grado del priorato. In quel tempo già si era reso illustre in patria, e in tutta Italia. Le sue noceie liriche gram lette da tutti.

#### Non Brunelleseo o Dante sarian letti,

scrive Agatone de' Drusi a Gino da Pistoia. Visse, 56 anni nel dugento; e in quel tempo o scrisse o immagino tutte le opere sue; e se noi dobbiam prestar fado al Commento del Boccaccio, prima della partenza per l'ambasciata di Roma, a vrebbe scritto i sette primi canti della Divina Commedio.

CCXXXVI. Di lui sì che si può dir più francamente quel che ho detto del conte Guido, cho ritrasse i caratteri, i pensieri, i sentimenti e le coso del dugento. Dante Allighieri è la più grando, la più solenne manifestazione del dugento. Chi conosce la storia del trecento, sa quale differenza corre tra 'l pensiero dominante di questi due secoli, e qual di questi due pensieri è rappresentato nella Divina Commedia.

CCXXXVII. Ma veniamo all'altro capo, come più grave, poichè si riferisco a tutto un sistema. So che abusivamente si dice e si scrive il trecento, l'aureo trecente, e ci chiamano trecentisti gli scrittori che han fiorito tra il 1250 e 1 1350, circa. Altri chiamano rigorosamento il recento, e dicono trecentisti gli scrittori che fiorirono dal 1201 al 1209 inclusive. Ma dovendo io distinguere nei tempi una lunga serio di autori cordinarii cronologicamente, secolo per secolo, con tutto rigoro, non ho vyluto seguire un abuso prevalso in letteratura, ma ho cercato invece la difficirione più estat o, più precis, la diffinizione più estat, o più precis, la diffinizione più estat, o più precis, la diffinizione più estat o, più precis, la diffinizione più caste al contro floriva.

CCXXXVIII. I numeri si dividono in cardinali, como uno, due, tro, cento, mille, ec.; o in ordinali, come primo, secondo, terzo, centesimo, miliesimo, ec. — Quando si conta con numeri ordinali, si va sempre più innanzi di uno, che quando si conta eoi cardinali. Ji un hambino che ha 5, 10, 15, 20, 25 giorai si pub dire cho è nel primo mese, na non può dirai, che abbia cu mese; perchè per dir primo, basta che abbia cominciata appena quella serie di giorni in riguardo della quale si dice primo; ma per dir tuno, bisogna che sia finita.

CXXXIX. Cost il secolo che corre, si dico decimonono, prechè sono già scori 4d anni di quolla serie di anni che formano il secolo; ma non si può diro il 900 finchò non siamo alla fine; o per chiamar questo nostre secolo con numeri cardinali si dovrà dire l' 800. E così il secolo undocimo si dovrà dire il mille; il duodecimo, il mille cento; il decimoterzo, il dugento; il decimocatto, il recento; il decimoquinto, il quattrocento; il decimosesto, il cinquecento; il saciando, per hervità, il mille; che rimano sottinteso, scrivendosi ancora il 200, il 500, il 400, il 500, il 600.

CCXL. Questa è la più esatta e la più logica maniera di contare i secoli; questa è la maniera seguita dai più chiari autori. Questa è la maniera pratica seguita dagi uomini di senno e di giudizio, non solo in fatto di lettore, ma in ogni gonore di belle arti. Così in commercio si dicono edizioni del quattrecento, o dei quattrecentisti, tutte le edizioni che ebbere luogo dall' invenzione della stampa fino al 1499 inclusivo. In commercio si dicono cimquecentisti, gli incisori che incisero, i pittori che dipinsero, gli scultori che scolpinno dal 1501 al 1509.

CCXLI. Però io intendo per il dugento tutto quel periodo di tempo cho corre dal 1201 al 1209, per il trecento tutto il 1500, per il quattrocento tutto il 1400, per il cinquecento tutto il 1500, pigliando il numero delle contania, il 2 cento, il 5 cento, li 4 cento, il 5 cento, strattamente, e senza alcuna relaziono di secoli antecedonti o susseguenti. E quando vorrò significare il numero di un secolo relativamente, agli altri, chiamerò il 1200 secolo XVI, il 1400 secolo XV, il 1500 secolo XVI, il 1400 secolo XV, il 1500 secolo XVII, il 1600 secolo XVII, il 1700 secolo XVIII, il 1800 secolo XIX.

CCXLII. Ho dovuto diffondermi su questo punto per ripodero a molte odiezioni che mi sono state fatte, e per ribattere certe calunnia appostemi di aver io tentato d'ingannare il pubblico, non questi autori dugentisti. Il pubblico giudicherà di queste malvagie e stolte asserzioni, e e mi rondorà quella giustizia che lo diritto di sperare.

CCXLIII. Alcune volte he incentrato nei codici antichi dello poesio sonza alcun titolo di sonetto, o di canzone, o di ballata, o di madrigale; e alcune volte, come nei codici del cinquecento, vi ora il suo titolo. Quando he travata alle poesio un titolo qualunque, i P he fedelment-



conservato. Quando, come nei codici antichi, non vi era, bo creduto bene di metterlo, pigliandolo dalla composizione stessa, quando nel principio, o nel commisto, come in quasi tutte le canzoni, si trova, o pigliando norma dalle altre simili del medesimo autoro e del medesimo tempo.

CCXLIV. E qui mi occorre avvertire, affinché non si creda che nel porre questi titoli io abbia operato senza una ragione, ch' io bo seguito per le rimo antiche, senza titolo, la norma da quelle poesie che kanno il titolo antico, e le difinizioni di Danto Allighieri, sviluppate nel libro della volgar eloquenza, col mandar fuori lo poesie per madricali, ballate, sonetti e canzoni.

ČCKLV. La cazone è I più perfetto, e I più nobile componimento lirico, come dimostra Dante Allighieri, perchè racchiade in se tutti i pregi degli altri composimenti, e perchè « fanno per se stesse (le cazoni) tutto quello che denno, il che lo ballate non fanno, perciocche lanno bisogno di suonatori, ai quali sono fatte; adunquo seguita, che le cazoni siano da essere stimate più nobili delle ballato, e conseguentemento il mado loro esser sopra gli altri nobilissimo, con che sia che niun dubiti, che il modo delle ballate on sia più nobile di quello dei sonotti ».

CCXLVI. Il madrigale è quel componimento, che per lo più risulta di una sola stanza, che della proposizione e dell'intere suo sviluppo forma un tutto che non si può dividere, che comincia di stancio e prosegue oltre, senza fernarsi, rapido e incalzante sino al line, a chiudere in un modo novo ed epigrammatico.

CCXLVII. La ballata è quella poesia che ha compendiata nella prima strofetta, che è per le più di due, tre, quattre, o anche di cinque versi, la proposizione ingera e compiuta, la quale di poi si svolge in una o due o tre, o quattro, o cinque, o sei susseguenti stamzo, o infin di ciascuma stamza si ripoto la prima strofetta, che



serve di ritornello, il quale rima allora coll'ultimo verso di ciascuna strofe.

CCXLVIII. Nolla sua vera origine la ballata è una poesia che si cantava nel hallo, com'è usato fino a tulto il trecento e il quattrocento, nelle case dei grandi; e como usa ancor adesso presso il pepolo, più tonace delle antiche usanze, in alcuni paesi del regno e dello stato romano, di condurro diversi balli guidati dalla sela armonia del canto.

CCXLIX. A tempi di Lorenzo il Magnifice seguì una rivoluzione nella poesia musicale, perchè le ballate avendo preso una ferma più ampia, como si legge in quelle composte dal Magnifico, dal Pulci, e dal Poliziano, si chiamarono addirittura « canzoni a ballo »: e dove presso i dugentisti como abbiamo da Dante, e presso i trecentisti « mai il canto non si chiamò canzone », ma solamente il sonotto e la ballata furon chiamati, o suono, o tono, o nota, o melodia, avendo i poeti di quel tempo incominciato a chiamar « canzoni a ballo » certe composizioni che avevane tutta l'ampiezza e l'estensione delle canzoni, no segui di poi che i maestri di musica, per i novi perfezionamenti e aggrandimenti introdotti nell'arte musicale, richiedendo composizioni più larghe, più ampie e più svariate, lasciati da parte i sonetti, o i madrigali, incominciarono di preferenza a intonare cioè mettere in musica le grandi ballate. CCL. Verso la metà del cinquecento seguì nella poe-

can musicale un altro cangiamento; lo stile montono delle hallate cominciò a cadere, e vennero in moda i modrigali, di svariatissima forma e misara, bravissimi aleuni, di cinquo o sci versi, ed altri estesi quanto le canzoni. Sul finir di quel secolo, finalmento salireno in gran voga le canzoni el ec canzonate per musica, onde i' nestri giorni pressa il popolo italiano, canzone vuol dire una poesia qualturquo accompagnata dol canto, mentre da dugent'ami non



si sento più cantar sonetti, se non dal popolo e dagli improvvisatori.

CCLI. La forma del sonetto è la più facilo a conoscereo; e nondimeno anche in questo, presso gli ancida, i si può cader in errore, perchò il sonetto italiano non fa sempre, com' ora si vede, di quattordici versi; e quando si trora una poesia senza divisione di versi, ne di stanze, e d'illegittima forma, come direbbo Dante, senz' alcun titolo di sorte, sisma più facilmento inclinati a crederio madrigale, o hallata, o catazone, che sonetto. Ja quel caso è da por mente che il solo andamonto della poessi medasima, tutto che di forma irregolare, ci dee far accorti del genere a cui essa suporatiene.

CCLII. Pertanto io non credo poter moglio chiudero questo due righe di prefazione che cell'esporre alcuni brevi cenni storici sull'origine della rima, del verso, e del sonetto italiano.

Molto si è scritto e controverso della prima origino del sonetto, e vi è chi lo dice trorato dagli arabi, o chi dai provenzali, e chi dagli italiani. Varie e diverse opinioni si hanno puro dagli eruditi su la prima origino della rima, cho è il carattoristico distintivo dello possi ovlgari, o vi ha chi la deriva dai versi latini rimati dei bassi tempi, mentre quel rimora doi versi latini che non si treva nei chassici, non fu evidentemonto che un' imitazione della rima italiana del linguaggio popolare. Vi ha pure chi la fa derivare dai provenzali, chi dagli arabi, chi dagli osti, chi dagli scandinavi, chi dai celti, o finalmente chi la crede a noi pervenuta dalla lingua teolisca.

CCLIII. Senza andar tanto lontano cercando, io por to opinione, se mi sia permesso, che la rimu, il osonetto italiano sian nati ad un parto spontaneemente in sieme, in virtù dell'intima armonia della nostra lingua, la quale per sun natura, a quisa di arpa melodiosa, non può,

Tomo I.

quando è tocca, non dare certi-suoni graditi all'orecchio di chi ascolta.

CCLIV. Vuoi conoscere la prima e la più antica forma della poesia italiana? Sta nella voce motto. Motto significa parola. Poi si disse motto un proverbio popolare, un dettato epigrammatico, una arguta sentenza, una pronta e spiritosa risposta.

CCLV. Questi proverbi popolari, questi ingegnosi dettati, antichissimi quanto il mondo, sono il codice o il testo di tutta la allosofia del popolo. I più ovri e i più conuunali tornano in discorso ad ogni momento. Per dargli più forza, o più autorità, si dividono in duo parti, e dipoi si riuniscono insieme con una certa consonanza. Ecco la prima origine del verso e della rima.

CCLVI. Questi sono motti antichissimi:

Ancella donnea Se donna follea.

Ermo non fa eremita Laudar per santa vita.

Cintura fa vesta Parere più onesta.

In terra di lite
Non poner la vite.

E pella Tavola Bitonda.

Uomo che ode vede e tace

Chi parla rado Tenuto è a grado. CCLVII. Due di questi motti, o mottetti, riuniti e accoppiati, si chiamavano cobbolo, o cobboletti, o per ab-breviazione, cobbietti, onde gli spagnoli chbero cobla, i provenzali coblas, i francesi comptets, presso i quali, come presso di noi, ora significa una stanza di tre, quattro, cinque, dieci o quindici o più versi, ma in origine non era altro che una stanza di due motti o mottetti accoppiati, rimati insieme.

CCLVIII. Una lunga serio di questi motti o mettetti si chiamava frotta o frottola; e le frottole si facevano in due modi. Clascun motte, di due o tre versi rimati insieme, stanto da se, sciolto, e indipendento; è questo è di più antice modo. Oppure si concetenavano tetti i motti, gli uni cen gli altri insieme, in questo modo; che l' primo verso del motte rima coll' ultime del motto antecedente, e l'ultimo verso rima col primo del motto seguento.

CCLIX. Duesto modo aveva in sou un nos che di noso che

e di sorprendente che piacque molto ai trochi soi un non so che di novo e di sorprendente che piacque molto ai trocentisti, e melli chiari ingegni vi si esercitarone con lode, e ne lasciarone scritte moltissime che son giunte sino a noi, e son belle e pregovoli per la naturalezza, e l'ingonuità, e la energia con cui son dettate. Si chiamarono anche serventesi, e ne abbiano inserito diverse nella nostra raccolta.

CCIX. Il motto, in origino, era di duo o tre versi, e sempre si aggirava su deltati morali; sieune volto prendeva il carattere satirice. Di poi si focore motti di cinque, sei e sette versi rimati in diversi modi, su movimenti di tenerezza, digelosia, di sodgono, di affotto, di pena, di giola, di odio, di amere; e si aggirunse ai versi il canto, essia il suono, come allora si diceva.

CCLXI. Il motto morale epigrammatico satirico prese no di mandriale o madrigale. Il motto, che rappresentava movimento di passiono, ritenno il nomo di suono, pigliando il suono che reggova i versi per i versi stossi. E il nome



motte o mottetto, per una strana vicenda abolito nella poesia scritta, rimaso per tutto il medio ovo, o fino agli ultimi anni del socolo passalo, a certe arietto musicali semplici ed espressive a due o tre o quattro o cinquo voci. Così la prima musica sumo dava nomo alla prima pressi; e la prima poesia motto, dava il nome alla prima musica.

CCLXII. In principio l'arte di far versi e quella di cantarili erano indivise; e nei primi tempi i trovatori erano e verseggiatori e cantori insieme insieme. Anzi, finchò la poesia volgaro stette nelle mani del volgo, tanto era abietta e meschina, si teneva in maggior pregio il suono che la poesia; come avviene ai libretti per musica do'nostri giorni; che, idotta sia la modestia, dai loro autori non son chiannati poesia no versi, ma parolo

CCLXIII. Ma quando, togliendola dalla piazza o dal trivio, uomini di senuo e d'alto inegeno cominciarono a coltivare o scrivere la poesia volgare, o arricchirla di gentifi maniere, di nobili idee, e di elevati sentimenti, cangiato il eostume antico del volge, piacquore e vennero ricercati i suoni per la poesia, e non la poesia per il suono. In progresso di tempe, tolto affato i vuo del canto, rimaso nondimeno alla poesia e ai versi il nome antico della musica, che regerea le misure dei versi:

CCLXIV. Chiamavasi adunquo in origine suono, tono, nota, o meledia, qualunque poesia accompagnata dal canto, o, come allora si dicova, dal suono. E in un codice autico vaticano si legge una lablata che comincia: a Lontana dimoranza », con questo titolo: « Lemmo da Pistoia », che fu il trovatore; e più sotto: « Casella diede il suono », cio è vi pose lo noto musicali.

CCLXV. I quali nomi musicali, rimasti alla poesia, quando già la musica e la poesia furon due arti divise, come nel titolo qui sopra citato apparisce, chiaramente ci



provano ancora o la grande antichità e l'origine nazionale della poesia italiana.

CCLXVI. Il suono, e per vezzeggiativo sonetto, ora il nome generico di coni e qualtunque composiziono poetica quando si comineio a serivere la lingua Italiana. Quando il suono era su argonenti morali, e avova in so qualche cosa di epigrammatico, prese il nome di madrigale, o mandriale, como si trova ne'codici antichi. Quando aveva un carattero gaio allegro e vivace, ed cara destinato a cantarsi nel ballo, fu chiamato ballata. Quando esprimeva un movimento di passiono per lo più di affetto o di annoro, ritonne il nome generico antico, e si diceva per eccellenza

CCLXVII. La sola canazone non fu mai cantata. Mai il canto non si chiamò canazone, dice Danto, ma o suono, o tono, o nota, o molodia, « perchò la canazone non paro cho sia altro che una compiuta azione di colui cho dettò le parola armonizzato ». Ciò vuol dire che la canazone, come ampiamento dimostra o spiega Dante in altro passe, riasrbata agli alti subbietti morali o filosofici, per la nobiità del soggetto, e per la somma perfeziono della sua forma, è in se compiuta, sì che non ha bisogno di canti, ne di accompagnamenti di strumenti.

CCLXVIII. Ma qui è da avvertire, che le grandi e le maestose canzoni di cui parla Dante cominciano con Lapo Gianni, o Gianni Alfani, cioè coi poeti; e presso i trovatori antichi non si travano, e non si possono trovare; e quando si trava una poesia anteriore a Lapo Gianni cal titolo di canzono, s'intonda canzono dei trovatori, di-versissima di forma e di sostanza dallo grandi canzoni di cui parla Dante Allighieri. Aleuno volto le canzoni o canzonetto dei trovatori, nei codici antichi, si chiamano suono.

CCLXIX. In progresso di tempo si cominciò a chiamar

esclusivamente suono, o sonetto, una poesia retta da una data melodia popolare da tutti conosciuta, composta di un certo numero di strofe tra lero vincolate con rimo corrispondonti da una strefo all'altra; e qui si comincia a disegnare la forma chi ehbe dipoi il senetto italiane classico a'tempi di Pier dello Vigno, e che serba tuttera. Cinguendo di dice di cerigine italiana; ma s'inganan a gran portito la dove asseriace che il sonetto italiano ebbe sempre la stessa forma e la stessa misura di versi dalla sua prima origine fino a' nestri tempi.

CCLXX. Noi abbian già voduta la prima cirigino del sonetto: en lo seguiremo in tutte le sue trasformazioni. Il numero dei versi, anche quando ora già chiarita e determinata la sua prepria natura, non era limitato; e nei abbiano sonetti di 9, di 11, di 12, di 16, di 17, di 18, ed anche di 20 versi; e non fu che a tempi di Dante, che, dope un lungo endeggiare, prese e ritenne finalmente quella sua prepria forma di 14 versi, che Dante, Guido, Cline, Petrarca e Bonaccorso da Montemagno banno resa tanto illustre.

CCLXXI. Crescimbeni pubblica una poesia di Ranieri de'Samaritani da Bologna, di sei versi endecasillabi, e quattre settenari; e il trovatore di detta poesia la chiama suono:

> Messer Pole, però del senne ch'aggie Sueno vi mande.

- CCLXXII. Una poesia sn le stesso metro, a un bel circa, abbiame di Galletto di Pisa, che comincia:

Un sonette vollio fare Per laudare La mia donna graziosa, Che amorosa Bella gio' mi fa prevare. CCLXXIII. E di Zucchero Beneivenni abbiamo una canzonetta, da lui chiamata sonetto, che comincia:

> A voi, donna, che gente Sor tutte l'altre siete, Manda mee cor fervente Este sonette ch'ora voi leggete.

CCLXXIV. Nel comanzo della Tavola Rotonda in un antichissimo codice, scritto andante, senza alcuma distinzione, nel mezzo della presa, mi è paruto scorgero nello seguenti parolo, dette suono, un sonetto italiano, composto di due sole quartino.

> Da poi ch' i' v' he veduto, e vita mia, Ogni altro mio diletto tegno a niente, Ch' io per voi non trovai notte nè dia, E non he avuto posa veramente,

Perch' io non vi vedeva, anima mia: Or ch' i' vi veggio, coro dilettoso, Voi sol mi fate della notte dia, Voi sol mia vita, diletto e riposo.

CCLXXV. Questi sono i primi principii del senetto italiano, che subli in principio tante e tante variazioni, quante erano lo fantasie di chi si metteva a comporre versi dietro le misure di una data melodia.

Pannuccio dal Bagno da Pisa ha un sonetto di quattordici versi rimati, secondo le norme legittime del nostro sonetto, con di più un'altra quartina, aggiunta in fine. Lo stesso trovatoro ha un altro sonetto coll'aggiunta di un'altra terrina in fine.

CCLXXVI. Bandino Padovano ha due sonetti regolari



in tutto, ma coll'aggiunta di due versi, rimati tra loro, in fine

CCL.XXVII. Ubaldo di Marco ha un sonetto (colla risposta di anonimo, sullo stesso metro) con due torzine di più, aggiunte in fine; di modo che l' sonetto, invece di due terzine, ne ha quattro, e, invece di quattordici versi, ne ha venti.

CCLXXVIII. In questa mia raccolta, pag. 250, si vede un sonetto di Andrea Lancia, regolare in tutto, ma coll'aggiunta in fine di quattro versi settenari.

CCLXXIX. Dino Compagni, e Lapo Salterello, e altri dugentisti, scrivono sonetti di quattro quartine senza piti. CCLXXX. Cino da Pistoia, pag. 289, ha un sonetto

colle stesse rime, tanto per le quartino che per le terzino. CCLXXXI. Di Monte da Ficruze, e di alcuni altri trovatori, si vednos in questa raccolta, pag. 185, 187, 200, dei sonetti con duo versi di più aggiunti in mezzo, tra le quartine e le terzine, rimati tra loro.

CCLXXXII. Lo stesso Monto di Andrea di Firenze ha un sonetto in questa raccolta, pag. 188, di quattro sole terzine in risposta a un altro sonetto di Schiatta di messer Ablizzo Pallavillani sullo stesso metro.

CLXXXIII. Vi sono ancora i sonetti rinterzati, cho sono composti coll'aggiunta di quattro versi settenari tra i versi endecasilabis nelle quattrue, e di quattro versi della stessa misura nelle terzine. Di questa forma di sonotto abbiamo un esempio in Dine Frescobaldi, incodito, ma che in breve non sarà più inedito; y un esempio di Brunetto Latini, nella raccolta di Villarosa; o un esempio di Dine Compagni a pag. 264 di questa raccolta.

CCLXXXIV. Il conte Guido Novello, signor di Ravenna ha duo sonetti di diverse forme, e di diverso ce tutte originali e curiosisime combinazioni di versi e di rime. Il primo è composto di quattro stanze. La prima stanza e l'ultima sono due quartine; le due di mezzo sono due tersine. Dello terzine i versi sono endecasillabi, rimati tra loro, come nel nostro sonetto. Lo quartine all'oposto hanno il primo verso settenario e li altri tre endecasillabi. Dei quattro versi, due rimano tra loro nella medesima quartina, gti altri due rimano tol'ilara quartina.

CCLXXXV. L'altro sonctto non è meno originale e singolare. È composto di 14 versi; duo quartino, una in principio, l'altra in fine, e una sestina, o due terzine, nel mezzo. Le quartine hanno il primo e 1 quarto verso endecasillahi. il secondo e 'l terzo settenari. I versi della sestina son tutti endecassillabi. I versi della stessa misura di piedi rimano tra loro, nella prima quartina, cioè gli endecassillabi con eli endecassillabi, i settenari coi settenari. Ma nell'ultima quartina il primo verso rima coll'ultimo della sostina, i due settenari rimano insiemo, e l'ultimo verso finale rima capricciosamente col primo del sonetto. La sestina è rimata al modo delle terzino del sonetto' regolare e legittimo, cioè il primo col terzo, e col quinto; il secondo col quarto e col sesto. Questa poesia singolare e di nova ragione, a prima vista, ha più apparenza di madrigale che di sonetto; ma tenendo dietro all'andamento di essa poesia, chiaramente si conosce, che non è madrigale, nè ballata, nè canzone, ma sì bone un sonetto, ma di que' sonetti cho faceva il Conte Guido signor di Ravenna.

CLXXXVI. Vi sono ancora diversi altri modi di sonetti: alcuni rimati in mezzo, c altri con tre rime per verso. Somi sonetti con versi settenari, o quinari, o d'altra misura; sonetti a rime sdrucciole, a rime tronche, a bisticci, a contrapposti, a doppi intendimenti, o sonetti leporeambici, che banno una certa consonanza in tutte le rime; come si vedrà por i saggi in ciascun genere che daremo a luce nella nestra collezione.

CCLXXXVII. Troppo lungo sarebbe voler descrivere

Tomo /.

tutte le forme e lo trasformazioni che ha subite il sonetto italiano nel primo secolo o ne' susseguenti. Non sono però da passar sotto silenzio i sonetti colla coda, comunissimamente usati in tutti i tempi; la qual coda consisto, per Io più , in tre versi, aggiunti in fine del sonetto; un settenario che rima col quattordicesimo, e duo endecasillabi che rimano tra loro. I sonetti colla coda sono specialmento usati nello stile satirico o bernesco. Vi sono code di tre, di sei, di nove, di dodici, di quindici versi, che procedono sempre nello stesso modo, un settenario che rima col quattordicesimo, quindi due endecasillabi; sonvi ancora sonetti con venti e trenta code. A Roma ho visto un sonetto del cardinal Gaetani, sull'elezione di papa Gregorio X., con 24 code, ossia di 116 versi. Ma il princine dei sonetti l' ho io manoscritto, ed ha 64 code, cioè 192 versi, che insiemo ai 14 del sonetto legittimo fanno versi duzentosci .

CCLXXXVIII. Lo chiamo principe dei sonetti, non solo per aver un più gran pumero di versi di qualunguo altro sonetto conosciuto, ma ancora per i grandi pregi letterari intrinseci che contiene. Il sonetto è del più strano, del più originale, del più disgraziato, del più spiritoso, e del più fecondo, e del più gentile, del più sconosciuto poeta del secento. È un vivacissimo dialogo fra due amici: il poeta , letterato di belle speranzo , pieno d'ingegno , di generosità, di miseria, e di fame; e un cittadino, gaudente secentista, vilo, dappoco, obbrobrio della sua stirpe e della patria, pieno di vizi, di colpo, di pessime intenzioni, e di doppie spagnole. L'autoro, scherzando e ridendo, fa una rassegna critica oltre ogni diro assennata, franca e spiritosa di tutte le sue opero, che non son poche; e l'amico gaudente a mano a mano si ride di ciascuna delle opere dell'amico poeta e gli domanda in fine: quanto hai guadagnato? Tace il poeta, e l'altro l'proseque: in quanto a mo non ho voluto mai far altro che il mestier di Michelaccio, e ho sempro le tasche pieno di monete d'oro; ne vuol'? Prestami duo doppie? dico il poeta. T'ho fatto la cilecca, rispondo il gaudente secentista, ridendosi del poeta. Questo sonetto è una astira acutisima, è tutto un dramma; è la più nova, la più originale, o forse- la più bella poesia della seconda metà di quel secolo.

CCLXXXIX. Di tutte le opere che l' autore passa in rivista, che non son mene di otto volumi di poesie, aonetti, hallate, madrigali, canzoni per musica, roste, haffanate, capitoli, mascherate, drammi, intermedi, halletti, poemi perio, poemi perio, poemi gerio, poemi gerio, poemi gerio, poemi gerio, poemi gerio, regionale, poeme, bernesche, rusticali, cortigiane, popolari, accademiche, satiriche, cabalistiche, sempre originali, sempre leggiadre, e piene sempre di spirito, di grazia o di vivacità, un' opera sola, e la meno pregevole di tutte, si trova a stampa. Ma ho speranza, quando che sia, di poter pubblicar le migliori poesie di questo autore, o sopratutto il principe doi sonotti, che non si potrebbe, senza fargli un gran torto, mandar fuori solo, o senza commento.

CCXC. Oramai non mi rimane altro cho render ragione del modo da me tentto nel condurre l'edizione.

To ho osservato che i dugentisti e i trecentisti serivono
molto più correttamente dei quattrocentisti, i quali per
affettazione d'imitare i latini banno molto sovente tucto
facto, apto, optenuto, ciptà, traccho, socto; mentre i dugenitsi hanno tatto, fatto, atto, ottenuto, città, trutto,
sotto, o più ancora dei cinquecentisti, molti dò quali,
massimo toscani, hanno assai volte regnio, psecie, pseho,
leggie, bucha, cecho, anchora, cesho, biancho, cierto e
simili; mentre i dugentisti serivono correttissimamente regno, pseco, poso, logge, bocca, ecco, ancora, esco, bian-

co, certo. Però io ho ereduto dover tener altro modo colle rime dei dugentisti che non con le rime degli autori de' secoli seguenti.

CCXCI. Tutto le poesio dei dugentisti, principalmente quello estratte dal libro reale, ho posto massima cura a pubblicarle pari pari, e senza alcuna alterazione, come stanno in quel codice e negli altri buoni testi a penna. Le parole antiquate le ho lasciate stare nel testo, ponendovi in nota la parola moderna, e procurando dichiararne il valore e l'etimologia. Non mi son mai fatto lecito di ritoccaro, di ammendare, di correggere, di ammodernaro alcun autore dugentista; ed ho credute invece di dover rispettare il testo originale, o riprodurlo esattissimamento, o fedelissimamento come sta nel codice. Quando ho incontrato uno o più versi oscuri a intendere per non correr pericolo di far dire agli autori, col ritoccarli, quello che mai ebbero in pensiero, ho preferito lasciarli in bianco, e mettervi dei punti, come nei casi in cui, o per difetto della scrittura, o del codice, riesce affatto inintelligibile il testo.

CCXCII. Quando al contrario ho incontrato nei quattrocentisti e nei cinquecontisti perole evidentemento sterpiate o dall'ignoranza degli amanuensi, o dal difetto dell'autore, nel seguir troppo la pronunzia del dialetto nativo, ho ceduto bene, conservando nel rimanento l'ortografia del testo, saddirizzarle, secondo le norme generali della lingua italiano.

CCXCIII. Quando, per avventura, di una poesia bo trovato un buon testo a penna intero e corrette, mi sono attenuto fedelmente a quel solo. Quando ne ho trovati diversi, tutti mancanti e scorretti, mi son giovato di tutti, secondo l'ammonisione del Salviati, col non attenermi a nessuno, ma cogliendo da ciascuno il meglio, o avvertendo, nelle composizioni più importanti, le varianti in nota; come nelle accono di Giotto, e in quella di Cimo da Pistoia; tacendo, per non ingombrar di note il volume, nelle poesie più andanti.

CCXCIV. Un punte o una virgola sono sufficenti a cangiar tutto il senso di un periodo, e di chiaro farlo diventar oscuro, e di confuso, ordinato e chiaro. Però io bo dato la massima cura a intender il testo, e quindi per mozzo delle punteggiature a farlo intondere agli altri. Ma perch' io non presumo di avere, massime nei codici più antichi, sempre inteso bene, sono in dovere di avvertire che, per le rime dei secentisti e cinquecentisti, si è melto seguita la punteggiatura dei codici ; pei quattrocentisti, non avendo essi, per lo più, altra divisione che di uno o due punti al fine di ciascun periodo, si è seguita la punteggiatura dei codici, in quello che si poteva, aggiungendovi quello cho mancava; finalmente, che io ho creduto dever punteggiare le rime dei trecentisti e dei dugentisti cho non banne quasi mai punteggiatura di sorte alcuna, secondo il modo mio d'intendere .

CCXCV. Coà le rimo del libro reale, oltre all'esser di un carattere sottile, senza divisione di versi nè di parole, senza distinzione di maiuscolo in principio de'versi, e delle stanze, perchè scritte andante alla prossica, non hanno mai accento nè punto ale virgola affatta dafatto, e neppure il punto in fine del periodo, e neppur il necessario punto sull'i conde nel manascritto, così contuso, riscono doppiamente difficili a intendere. Non coà ora che sono alle stampe, e punteggiate. Però se alcune si credesse poter alcuni passi, con diversa punteggiatura, interpretar meglio di quel che abhiam fatto, sappia che lo può far liberamente; e che tutte le punteggiature delle rimo del libro reale sono state da noi aggiunte, e che non ne esiste ombra nel testo a penna vaticano.

CCXCVI. Queste tante poesie di dugento autori ch'io ti presento, letter benevolo e discreto, saranno poi tutte

umiu ve

veramente inedite ? E si che noi abbiamo a stampa nove mila volumi di poesie in lingua italiana, e settemila in dialetti municipali, molti dei quali volumi sono stati ristanpati le venti volte, in veeti divrese città, e in vonti diverse citticni, a in parte, o noll'intero, con aggiunte, senza contare le raccolte, i fogli volanti, i giornali, le pubblicazioni per nozze, le rime inserite nelle hiografio, nelle storio municipali, nelle grandi storie letterarie, e necii sti delle accademie.

CCXCVII. Al che risponderò francamente, e con tutta schietterza: io ho usata tutta la possibilo, l' estrema diligenza per verificare sa le rime di questa raccolta videro o no la luce delle stampe, e dopo le più diligenti e le più rigorose indagini ho acquistata quella maggiore convincione possibile cho si può avere, che tutte sono inedite, e per tali le tengo, o per tali le pubblico, mono alcune poche dubbiose, come sarà a suo luogo avvertito. Che se poi nel gran numero vo ne fossero alcune, come certamente vi saranno, già edite, vo ne fosse puro la decima parte, niente per questo la mia raccolta perderebbe, del suo progio e della sua importanza.

CCXCVIII. Se questo, qualsiasi lavoro, lascia qualche cosa a desiderare, sappi, lettor benevolo e cortese, che non è tutta colpa mia, perchà in cosà herve tempo, con si ristretti mezzi, e con tante opposizioni e traversio d'ogni maniera non si poteva far di più. Dello fatiche, delle noie, delle traversio, delle persecuzioni da me sofferte e durate, non parlo, nè mi giova, per acquistar merito appresso gli animi gontili, scoprir le male arti, lo insidio, lo offeso, o l'empie guerre dei tristi, che immersi nel sozzo fango della ignoranza o della mabira, in cui la vituperosa e laida vita loro sempre più s' inverna, non vivono, (rinnovando a'di nostri l'antica infamia del genero umano) che per affliggere e contristare gli uomini rietti o generosi;

che per amor della patria terra, si affaticano a mantener viva e risplondente, in questi iniqui tempi di colpevole indifferenza e di turpe egoismo, la sacra fiamma dolla civil sapienza, che è tutta l'anima, la forza, la possanza e la chora di cerui stato. e di coni rezgimento.

CXCIX. Grazie infinite sien rese a tutti quei benevoli che ban prestato favore a quest' ardua e difficile impresa, e in primo luogo si quaranta signori fiorentini che
ne hanno efficacemente siutato e sovvenuto, per poterla
compiere e condurro a fino; agli egregi bibiotecari delle
librerie magdiabechiana e riccardiana, e al deguissimo
custode della bibiloteca viaticana, monsignor Laurenai;
i quali, per quanto ora in loro, hanno agevolato, colla
solita loro gendifeza e cortesia, lo nostre riccrobe e i
nostri studi. La nostra riconoscenza durerte elerna: e al
nostri ringraziamenti faranno eco, no son certo, le lodi di
tutti i cultori delle bonne lettoro italiane.

Firence , agosto 4846.



Villa Cafe ma sie vous de hori h) ristofa " Voyal Marie he' ne very home " De rook reband for nul me " had byon very to lime a Legue una nastrolla · mi in responde other short mmmag to in we Cotin all James mmmy Guido qua --- retires Torn ch'a 200 200 Cherci con Jung momen I) not in - sugar Budfor ave Perfordo to Stimmer Chi The Che wo ! Mo decen Fierus che

vive puella tenera; \_\_\_ me puram pura tollera! mallem adeen funcia, ederna Christi mmora)," veray michel de Repo Fasiciala del Tolerofe welled his of Caralandi o' the ha known B.W. Tolanne it Rof & Monaci. no dicado parturella accel dell'un del pardone come at our che roge ourse when verse ma worth e) respected piacent is fells) · he dir wow hat fallow ' consider ne me superfice verse speake concrette ( jou comments !) am the few book at Sorchetho exturace she anough

# TROVATORI.

Tomo 1



# ANTICO ANONIMO

## SICILIANO.

POEMA IN NONA RIMA.

Nel ricercare alcune ballate di un poeta quattrocentista, mi venne per avventura fra mano un codice antico : scritto in diversi tempi . contenento poesio di vari autori, e, fra le altre, quosto poema la nona rima. Essendomi prefisso di non volor inscrire nella mia raccolta poemi di alcuna sorto, passai oltre au questo come au altri poemi inediti, epici, morali, cavallereschi; quali i Cantari della fata bianca - i Cantari del falso sendo - la Giostra di re Pio - o simili, non pochi. Se non che, la non più udita maniera di poesia in nona rima più volto mi ternò a mente; e, pensando sovente a questo poema, ritornai a esaminarlo : e lettolo tutto , benchè a gran pena , per l'antichità della scrittura o della poesia, mi perve una molto bella o preziosa composiziono, non solo per la névità della forma in nona rima, ma ancora per la nobile idea architettonica di tutto l'insiemo , e per molte belle voci e maniere di dire della lingua italiana primitiva: e in grazia di tanti pregi, mi risolvei, facendo un ecceziono in favore di quosta leggiadra compostzione, d'inserirue un frammento, per saccio, nella mia raccolta.

. Il cedica è una miscellanea di vari autori, e di poesio diversa, critto in diversi tompia, quali in corsivo e quali in bel carattere stampatello, ed è composto di più quaderni in ottavo, in quarto o in foglio. Questo solo poema è su pergamena in foglio, di un led carattere semignico, grave, grosso o fondo, benchè alquanto dan-

neggiale dal tempe; e la serittura risale certamente al principio del femple digramo. Non ports i denno mone, onde non si più superto l'empressamente in qual pezce e in qual tempo florisse l'autero: ma examinando hon bene o a parto a parte la forma, lo side, la linqua; i modi, le idec, le immegiale o le similitadini di questa singolar pocisia, por le ragioni che si diramo a suo lavogo, ma venuo in opinione, che questa deve escre opera di autore siciliano. Il qualo finrisse nella prinsa motti del milla cento; di mode che questa podre sarrabbe il più natico e il più importanto monumento della lingua e delle pocisia l'aliana primitiva.

S'incontrane in questo poeme sessi voci e maniere usate dai primi austir truvatori taliziari, voci che moa lucrono quant mai più adoprato dai poeti che venacro: in fiero dopo la prima menti det duquesto è come cultre, risbaldire, foldrum, piagonara, s' esperara, velerras, follore, ed altre sacora: di più si trovano in questo poeme assai be'vocaboli, che si vedono spontanamento emansti, drò così, dall'inisima natura della nostra liegua primitira, e modi belli o novi, e armonolosamente, accondo il genol di essa lingua, trocari, o propriamento accondi a esprimero qual che l'autore intendo significare i il che lorma un fidanguegio novo, e uno sille tutto originale, diversissimo dallo stille o dal linguaggio e dei trevatori e dei posti degentisti, o dei secoli posteriori.

La forma della nona rima non lu mai imiata da alemo dei trevtorio tidalina, ab dei notti peedi in alema tempo. Il oncetto morabo del poema, e l'architetture, o lo immagini, e b stimilitudini, e quel maestoso andamento, e quel foraco versegiere, e quel frece injungajo, e quello caddo o animato descrizioni di giardini, di vestimenta, di advarancetti, di usuare, e di cestami e di erti orientali, son cossa fifulto affatto diversa del coacetto merabo, dal verseggiare, dal linguaggio, el ale sentite, delle descrizioni dei costami e, dello arti del trostori ritaliani del milio degenito. Tutto adonque indune a crediver, essere siato questo pena dettato i un tempo anteriore ai travitori italiani consectuti, essendo affatto modellado sugli esemplo le remainicente della letteriatara rabba, Or è di vecel quala lurezo gli taliani che poterono apprendere e consecero la lingua e la betteriori.

e Pretendono molti cruditi, e ira questi Crescimbeni, Andrea, Gravina, Tiraboschi, Maffei, Gatvani e Ginguené, i provenzali essere atati i primi che, medianto le loro frequenti relazioni con gli arabi

delle Spagno, appresero da questi la poesia, e cho di poi la insegnarono agl' italismi e agli altri popoli occidentali.

I staliani cran già da molti anni sotto il dominio degli arabi e sottoposti allo foro leggi, tuanze, arti to estumi, quando i provenzali coninciarono arte qualche bontana relaziono di commercio con gii arabi
delle Sogno, Per molti e molti documenti, cho qui asrebbo superfuno
esaminare, non si può rivocar in dubbio, cho I siediini furono i
primi che appresero dagli arabi, prio odinisatori, rimore o l'entusimo per la gaia scienza, como furono i primi a tenitaria, adatundo
le nepron dell' erbab poesia al genio della liogna stituliza. Questo
poema è più cho sufficiento a provario, quando altet documenti manesacer, o i tatos sono le remaisicanze o le imangial od gualo degli
erabi, cho quasi quasi, se non cho pur vi al torogo dentro is privito
latino e crisitiono, si direbelo opera di un arabo medesimo.

Cill arabi, dico Gioquené, malgrado del disordina della loro sregulata immaginativa, in mezca al loro 'arnegiumenti, o al loro strata iraccondi, dipiogono mera sigliosemento gli oggetti naturali, e arrecontano in maniera viva ed aminato o le litaviti imprese, o i lemit fatti · Ed attrove: Eglino trascurando gli oggetti o lo circosianze che sono solto gli occhi li tutti, vanno a cercara essai langi cello immagini, che ammanchiano lo uno sorra le aftre . Ecco nel nostro pome aimitigodini di cono astarali, le cono ari fatte ammeniato pome aimitigodini di cono astarali, le cono ari fatte amme-

> Discese nel mio cor, al come manna, Amor seave, come in fior rugiada, Che m' è più dotce assai che mel di canna.

Ecco la descriziono del levaro della sus donoa, ed ecco vesti, ornamenti che rammentano l'oriente, e ti pare già di veder la hella e graziosa figlia del califio, moccoato de'letterati arabi

> Levasi allo mattin la donna mia , Ch' à lei phi chira che l'alba del giorno ; E vestesi di seta esturia , La qual fin lavorata in gran soggiorno , Alla noidle guissa di Suria ; Cho donno lavoratio mollo adorno . Il su'colore è for di fina grana , Ed è ornato alla guisa indiana .

Sela caturila - alla quia indiana - piena di pielro prezione - di terra descandiria - com figuro marvidigine - ornati d'atro a rivolvo rosco - tutto vè dipinto a fin colori - a color d'oro di fine integlio - con ribrato rase in evalir rosco - cerchoù d'oro imperito - to pi frante - i vasi d'oro a fini pietro ornati - quivi eran nardi fioritipinal - di cinamonio fronti - veste in stella d'oro a setta di Soria - chappi di Trebisonia - ce, ec., non son tutto frazi o voci che rammentano l'oriente? Non con tutti modi che rammentano l'atastica co hella cili estato del poena, a l'autore incomincia a descrivere a gietra dell'estane del poena, a l'autore incomincia a doscrivere a gietra parto lo bellezza della sen donna, adorno dell'estane del prodono sempre con alla riverenza, c. con entusia-

Coal stando a mía donna davanti, Internesta di trata llegrezza, Levò gli sguardi degli occhi avvenanti. Allor mi foco dir: tra'ti più imanti, E prendi nella corte mia contezza. Ed io la dissi: donna di valore, S'io fossi sorvo d'un tuo servidore, Sariani caro sovr'oggi ricchezza.

Indi viene a discorrere degli adornamenti che abbellano la sua donna. e di tutto le pietro preziose che risplendono nella corona di lei i il diamante, il rubino, lo smeraldo, il topazio, l'ametisto, il berillo. lo perlo ed altre gemme , e di ciascupa di esse va disvelando lo recondito proprietà e le segrete virtà . Poi discorre dell' origine della atta donna, nata nell'oriento, ovo sta assisa au un trono imperiale; e dice dello felici e ridenti contrade dov' ella regna o impera; o con vivaco o brillante descrizione ci pon sott'occhio un quadro magnifico, dovo si ammirano pennelleggiati con vivaco colorito o con tutte I fare meraviglioso degli arabi, - terrenti di luce - ridenti giardini , lieti di verdura, di fieri e di fonti perenni - una reggia magnifica risplondenlo d'argento, d'oro o gemmo preziose, con mirabit orto di teggiadria - e d'ogni parte drappi alessandrini, o ricomi indiani, a oro, a fiori, a logliami - e corene di rose bianche e vermiglie - e donzello cento biancovestite, adorne di gran cortesia, avvenenti, dolci, umili, onesto, adorne e vezzoso.

E vidilo danzar per un verziere , Ed cran tutto di bianco vestuto - .

a dolci madolic dilettore - o catoli e anoni - e, in metzo a tanta votuttà, giole esto, puro o transquille, o quiele e riposo, o pacidoll' anima - : stato difficile a l'imangiante, per gli occidentali, non che a rendero. Mat dovo di poeta fa l'estremo del suo ingogno è nolla descrizione della tenda reada dolla sua donna. Sui quattro lati di quolla stango affigurato si vero nel drappi alessandiria; coi più viscat o giaginate colori, tutte lo bello gessta, e lo alse prodezzo degli erot del mondo antico, medi, statiri, greci, romuni, arabi, persi; e v'è in bell'oppa a ricona offigurata la Tavota Rotonda.

Le giestre, il torneare o'l gran sollazzo; Ed evvi Artù e Ginovra gioconda; Per cui il pre Lancillotte folle o parzo Venno, o Tristano e Isotta la bionda.

E in mazo a lutto quelle rvintale descrizioni si ammira sempre lo atessa calero, direi codo, inclie toto del ciclo. In atessa vivaciala nel colori delle pianto, del forri, delle genme, del drappi i esempre fibri, o fina giois, o doscelle bincorvestito d'elleminabile boltera; e dotti, amegiari delicitationi, o scono i pletosi di cra, e dotti modole, o canti angellei, e grandi spelmburi, e argento e oro, o perto, e diamanti, o raibini, o fibri, o riccherzo, o granderzo, o granderzo, o fantasio degno da Millo e una notti se nifro, dopo avecti condotti di, metariglia in merariglia, modona, a chi era finora stata aempera chiusa, comincia a svolor it volto, e la docoa da bio iltermiscra santa, la regioni del suoi positori è ... la loddigenza.

Avvi in tutta la pocida dei nostri diagnoto tervatori tilalinai, avvi coss cha mbila quiche londana somigliama con quecia pocera; No certamento. La pocsia dei tervatori è logiera leggiera, e alcune vote firvito de Questa è aempre garve, o aempre annesosa. I conectide di trovatori seno per lo più o ambigui o strani o di una rempitcità cho accusa un'a sesoluta maneacara d'arto. In questo poema son chiani o naturali ed evidenti, o procedono sempre con eleganza e con loggaridara. Nel travostra si vado una gran timidida, cagionata dall'imperita in oli trattar lo coso cho per poco secono del cerchio del fer sessitimenti di amorto; e so foccamo appresa e cose nornià, vanone radendo terra terra. In questo poema si corge subito una maravigliosa frenchera; nel canatra lo cospo più nobili o più clerato, e l'autore si tranchera; nel canatra lo cospo più nobili o più clerato, e l'autore si tranchera; nel canatra lo cospo più nobili o più clerato, e l'autore si

slancia animosamento nell'arringo senza lasciarsi mai sgementar per difficeltà che gli si sffronti ; nè contesto di cantar con sì nevo stile . in un linguaggie appena formato, di ameri e di guerre, di metafisica o di arti belle, ci descrive ancera le delizie delle contrade indiane, e con belle digressioni ci trasperta nelle capitali degli netichi imperi, o ci narla nebilmento di Agamennene o di Atene, di Cesare e di Roma, quasi, afidando tutte le difficultà, abbia voluto riunir nei medesimo canto l'oriente o l'occidente, Semiramide, Cleopatra e Isetta la bionda. I trovateri italiani non petevano cantare, e cantare con tanta franchezza o maestria di srti , di usanzo o di costumi a lero ignoti e poce conosciuti. E peichè il poema, benebè composto nolla primitiva lineva italiana, rivela in tutto un slio e nobile sentire, un'arte raffinata, idee giuste di una letteratura già arrivats a un alto crude di perfeziene e civittà, e chiaramesto appare modellate sul custo erientale; ne risulta evidentemente, cho nen può essero stato scritte più tardi della prima metà del mille cento, quande erano ancor fresche in Sicilia le ricerdanze della dominazione, della letteratura, delle arti e dei costumi degli arabi:

La grun novità di discisio poema, ils incervigilose originalità della forma, delle ideo, del concetto o del lagranggio, per cui tana si sessata da ogni maniera di pocosà italiane conocienta, mi ha fatto mempero in questo poema un mionumento preniero di un periodo nen anor hen egonoscisto della civillà e della letteratura arabo-nicula normanana.

Firence, 4 mares 1846.

### FRAMMENTO

DEL

## POEMA IN NONA RIMA.

Al novel tempo e gaio del pascore 1, Che fa le verdi foglio e' fior venire: Quando gli augelli fan versi d'amore, E l'aria fresca comincia a schiarire, Le pratora ' son piene di verdore, Gli verzieri \* cominciano ad aulire \*: Quando son dilettose le fiumane, . . . . . . . . . . .

E la gente comincia risbaldire ::

п

Che, per lo gran dolzor ' del tempo gaio, Sotto l'ombre danzano le garzette ";

- s) Voce de primi trosstori . z rientfica primaseras per l'ebbero sache è provenzali. a) à prati. Francesco lamere a
  - Le pastore ficale di primeyers .
- reducium, è oggi aire nel disletto lumbarda . 4), olire , rendere edore.
- 5) Questa serso, e gli altri che manteno nel presente fermmento, con si pomano leg-Tomo I.
- che oltre e significare flero, ardite, sale un-2) i giardiol . Ferniere , del latino vieora ellegra a gaio . 21 deleiere , deleuzas ; per l'emistà she
- rele mempio d'Iscopone, vengono de baldo, à fre il e e le s . 8) Dimioctico di garan, porta d'accetlo

erre cel endice per essere guard dal temps .

Vocabolerio, e risheldire, che si è con un

5) rellegrersi. Sieddire, che mence el

hisaco delle specie degli sissal. Il Vocabelasio ha il mucolino.

111

Ed io, stando presso a una flumana, In un verziere ell'ombra d'un hel pino, D'acque vira 'aveavi una fentana Intorneata 'di fior gelaomino, Sentia l'aire 'assave a tramontana, Udia cantar gli sugelli il lor latino '; Allor sentio 'vanir dal sen d'amore Un raggio che passò dentro dal core, Come la luce appare sul mattino.

ıv

Discese nel mio cor, sì come manua, Amor soavo, come in fior rugiada,

 i) maggio. Onesto Esfoguese ha mai. Il Vacabola lo tace.
 a) Donzello valce sucha familiara, gu-

voi qui aigustes giorme di nobita rebiatra, albertu a fina di conergini la carallaria. Densealla è i primo grado di abi stodia in caralleria, dice il reconti dal assalieri besttino, che ho manoscritto, estratto da un cadio antica.

3) recenti, fatta all'improveise . 4) perenne -5) conta all'inturno .

fi) serv, aria.

7) Vuolii notare aha P Allighieri a il Palaisian, da cui prenda gli acmpi il Vuaabalain, a brit trotatore n poett hamou amopre seristo in lor lation; però, in cee di linguaggio, aredo ahe qui lation signifahi canto. Nel pesso, estimo a ottare secola ara tesuta dotto a sapiene coi sapsara.

un poco di latino; unda latino renna ainonimo di ngni ganare di setante o di sepere, come dispona aloquerra, poesia ec., cantu, anono ec., a na ho visti altroso parecchi esempi.

8) sentii -

Che m'è più dolce assai che mel di canna . D'esso non parto mai, dovunque vada, Suolio io sempre mai gridar usanna '; Amor eccelso, ben fa chi te lauda \*: Assavora'lo ' quando innamorai '. Niente , sanza ' lui , fue ' nè fie ' mai ; Nò sanza lui non vo che mi' cor gauda ".

Cho non si può d'amor per pio parlare A chi non prova i suoi dolci savori ": E senza prova non sen " può stimare, Più che lo cieco nato dei colori: E non puote mai nessuno amare, Se non li fa 15 di grazia servidori : Che lo primo pensier che nel cor sona, Non vi saria, s' amor prima nol dona: Prima fa i cuor gentili . . . .

VI

Amor per sua dibonarietade ". Per farmi bene la grazia compiuta, Non isdegnando mia vil qualitate,

e) oco mi diperto. al omona, eschmations di silestera. 31 eki ta leda .

4) assaroraile, la esaporai ; par la parengela elte à tra il a c al v. 5) Si trora tacieti frequietemiete daeli antichi la parsicella nei verbi ocotropassici -6) rente .

7) fu .

8) de, miè.

ol mo.

co) gedar letinieno . 12) Come celle at- av ozzaroratio per assuperado, cost serera è qui per apreri-

rat en ne . cinh dell' i more . 13) let., smeer .

14) Colle rienions delle tre social buen nere gle conchi fecero difonaire, che celedi listo espetto, amores oles quindi per amoerenbere si duce debengricià -

Di se mi diè sensibile paruta . . . . denna mi ha in sua potestate. Al primo sguardo ch' i l' ebbi veduta , Aller le sue bellezze immaginai ': Di si mirabil cosa erbitai '. Ch' avea figura angelica vestuta '.

" yn

Guarda le sue fattezre dificate, Che nella fonte par la stella diana : Tant' à d'oltre mirabile : beltate, E nell' aspette si dolce ed ununa; Che color di oricello ', fior di grana ', Che color di oricello ', fior di grana ', La poca piccolella '' ed audressa '', La gola lina '' o bianca pit che rosa , La parlattura '' sua scoave e piana ''.

 i) sista. Bella 1000, the serra bent a esprimera il concesto del tresatora.

 ii) Mi restarono dipinas nalla mente. Ser

Pace notain:

Mambrauda la figura con la mambra,

Dantro dal cor mi fan imaginata

Subitamenta con an sola isguarda . Si può agginupere al Yosabolatio . 3) Rastai accasson a acdera com si mi-

a) Nastai accasses a accirra com si miimbile. Il Vecabolario he solamente orbital per cecim.

1) assitta.

4) assittà.
5) la nitella dal gioren: forse datta datta datta dall'antico dia, giorno. A quetta liercon a cara stella gli nutichi peragonavano apesso le lore doune; a non di redo le chiannamo dal non nono;

6) Più commemente al scrian oltramiralcie.

 alaritam, clarità, aplandora.
 Tinta pannazza, che si dice recata di larante da uno di quella famiglia forentina, abe quindi si chismò Bucellai.

9) Si chisma grana la roccola abe dà ant sunta rosse, a la sinta medasima.

Viso di mara colorato in grana,
tantò il Guiolcelli del viso della sua donne.

10) Varreggiatian di piccola . 11) nicrosa , olorom , odorosa -

un) anelle m dilicata. th) facella .

14) benigna

VIII

Le blonde ' trece' o' begli ecchi amoreai, che stanne in si salutevole ' loco ,
Quando li volgo son si dilettosi,
Che 'l cor mi struggo ', come cora foco.
Quando spande ' gli squardi gaudiosi ,
Par che 'l mondo s' allegri e faccia gioco;
Cho non è cuor urann, d' amor si tardo ,
Che ai su' bel salutevole sguardo
Non innamori, anzi narta di loco '.

18

Specchio è di mirabile claritate, Forma ' di bei sembianti ' o di piagenza '. Allo splendor di sua ricca ' hontate . Ciascuna donna o donzella s'aggenza ". Belita, savia o cortese in veriata , Sovrana d' adornezza " o di valonza " . Piagento e dilettosa donna mia; Giammai nissuna cosa il cor disia , Altro ch'aver di lei sua henvollenza ".

```
3) bionds ; nome Manco, Matmare es.
inten di dianco, Matimare es,
a) Da suluta per selato.

h) mi si escuent.
```

13) bennenleuze, affettu.

<sup>4)</sup> volge attorne.

5) prima che parta di la Loco per B
v onivi, si trora sornota perli scritti decli

amichi e si cente anche oggi nelle bocche de'napoletani . 6) norma, modello .

<sup>7)</sup> maniere .

<sup>3)</sup> piscenza; ugbuzza, belleara; per la

quale si piece altruis.

9) grande. Si può mettere sul Vocaboierio. Decte. Vita uora :

E mi mandò ana ricce salute -

<sup>(</sup>o) s'aggestlises, s'abbellises i più comucennata si series con uo solo g. al) asperiore alla altre donne in adornessa, la più adorno. (a) valore, sintò.

Ma ai mi fa dottar 'lo suo valore, Considerando min traval 'lusseczan; S'io fussi servo d'un suo servidore, Non sarci degno di tant'ullegrezza. Quella ch' a tuto 'l mondo di splendore E passe l'alma mia di gran dotecra, A cui degnasso dar sol un sembiante ', Passerebbe di gioia ogn'altr'amanto, Cl' avria sovramirabile allegrezza.

ХI

Levasi allo mattin la donna mia, Ch'è vie più chiara che l'alla del giorno; E vostesi di sota caturia ', La qual fu lavorata in gran soggiorno ', Alla nobile guisa ' di Suria; Cho donne lavorarlo ' molto adorno. Il su' colore à fior di fina ' grana , Ed è ornato alla guisa indiana.

Dottare une temere u tiretine. Qui mi ci pout inchiaso na matemata di timotode tiretenza.

a) Gl' Italitat di dumil'anni la dicereno a mon e a val pre in alto e in basso: di qui il mone e il vathe letino, l'avatte di Dente e il envat esperbelvo de' siciloni.
3) esperio.

<sup>4)</sup> teta de Cotnet . Cornet & une eitib dell' Archia .

<sup>5)</sup> Suggiorno cele dimota . Qui euol dire

the quelle ceste, si com'era in costane nell'ondecimo cesolo, ed authe prima e depo, sa henceta in un gréu palanso e la une erggie, per meso di nobili dunne, e con-

doses con site e con amore.

S'eccoid furerario con venito, schbene non si cie annunato. Abbiano frequento venepi di ciffetta eneruzione, che si dice mentrie.

<sup>8)</sup> della miglion qualità.

Ed ha un ammantadura ' oltremarina ', Picna di molto pietre preziose.

Dov' era . . . di terra alessaudrina, Con figuro assai maraviglioso, E foderato ' di biano 'ermellina ', Ornato d' auro ' a rilovate ' rose.
Quand' ella appar con quell' ammantadura , Allegra l' airo e spando la vordura , E fa le genti staro più gaudiose.

#### XIII

Sì come lo rabino e lo tristallo, cosa nel viso assisi 'ha li colori; E come l' auro passa ogni metallo, E come givanezza ogni altro stallo 'a, E come givanezza ogni altro stallo 'a, E come grovanezza ogni altro stallo 'a, E come rosa passa gil altri fiori; Così passa mia donna ogni bellatto: Adorn'e gaia, e d'onesta bontate, Alorn'e gaia, e d'onesta bontate, Al seggio degli buno consectidori '.

a) manto. Di ammontatura il Vocabolono la un solo assaupio d'Escopona.

a) colore d'altremare. L'oltremas è no attorre più vivace a più presiono dal

 Un altan aterupin di costanaiona mentala. Foderata, oranto, s'accurderabbe con manta.

4) Ermellion è la pelle dall'ermellion. Qui è sott'intaso il sottentiro; a così è unova pel Vocabolazio.

5) oro; latinismo . 6) di silicao . Gli esampi di *silconto* in querto anne seno confusi nel Vocabulasio con quelli di multi altai aignificati . 7) collocati, Pira dalla Vicua:

Di quella , in ani son wise Tama ballanne staise ,

6) Stalla qui vela atato, condiziona; a manca al Vocabolasia - Giotta:

E ciascun prira d'onusato stallo :

g) Int., par seggin, o gindisio, fartore dagli amerti.

YIV

Di tanta claritat' è 'l suo colore ' Che procede del su' claro visaggio. Che non è luce, nè sia miradore Più, che gli occhi del banto al chiaro raggio. Piantolla ' infra lo secol fin ' amoro Per far maravigliar ciascuno saggio: Che qual ' avesse ogni filosofia, Propriamente ' laudar lei non poria : Tant' è d'altero e nobile paraggio ".

XV

La sua sovramirabile beltate Fa tutto 'i mondo più lucent' e chiaro, Savio e cortese e di novella " etate. Sì bella mai non fu al tempo di Daro. Al mondo non ha par di nobiltate . Con ricche veste, e con corona d'auro ". Che . . . , . . . . . Si come il re . . . . . . . . . Quando gli dei del tempio l'insegnaro.

1) Coluct til san salendore. In auesta significate, come ossersa il pied Riunucci, l'asarono enche i procentalia

- 3) ab quelanque siu specchio -
- 3) hantn. Cosi dà Il redice.
- 4) la post . 5) attime -
- 6) gorlesger a) conminimumente. Si puù recentare
- nel Vocabelano, la cai definizione è troppo-
  - SI ani tale sito .
  - 9] conditions; ed è sempre in senso di condinious notice .
    - 10) ziorande -
  - 11] Si nati nure che time con Dure ec-Gli manchi il concentarano calcules auche di mren .



XVI

La prima pictra si è lo diamante ', Che nelle parti d' India è trovata ; Ed è vertudiosa 'in oro stante ', Forte 'n color di ferro e figurata ; Roll'isola di Ciprè è grà trovata ; Se crisai 'di nobli metalli ; D'una generazioni 'di cristalli ; Per lo sangue dell'irco vien doletta.

1) La prama pietra es France Sasabutti: n Damanta il torsa nalle pasti d'India ha nilee di ferro, ed è fontsissima oltre sil'altra piatra, casca in Etiopia sec., a pre sangua di becco s'addoles a rompe m. a) virtuosa-Soon motre colabrate dagli notishi la rincir della piatre, di cui mon fu algana più miracolosa dell'altrepia. 3) quanda è tegata in oro. 4) guanda; per l'ambit che è tra il da il d. 5) Creati, vian da criare, create. 6) geographicame, specia.

#### MESSEB

# LO RE GIOVANNI.

In principio del libro reale , tra una canzone di Guido o una di Ode delle Colonne, ambi ila Messina, si trova una romanza sotto il nome di messer le ro Glevanni. Chi sarà mai queste re Giovanni provatore, e dei primi trovatori della nostra lingua? Il re Gievanni d'Inchilterra , fratello di Riccardo Cuor di Lione? Egli non venne mai in Italia in suo gioventit, anzi stetto quasi sempre in Itlanda, non si sa che impara se la lingua italiana, e la storia non dice che egli fosse tanto amico alle muse siciliane . Sarebb egli il re di Gerusalemme ? Vero è ch' celi era pure straniero, era francese; qua ai suoi tempi l'arte di trovar versi, la gaia scienza, era in gran voga presso i principi francesi, e presse i baroni e i cavalieri che avevane in pregie l'onore e la gloria della cavalloria. Oltre a ciò, si sa che Giovanni di Bronna, prima di esser chiamalo dai latini al Irono di Gerusalemmo e all'impero di Custantinunoli, cra venuto più velte, e lungamento si era Iraltenuto in Italia con suo fratello, il valoroso Gualtieri di Bronna, cho aveva in isposa una principessa italiana, figlia di Taneredi re di Sicilia, della gloriosa stirno del gran Ruggero normanno, cotanto benemerita dei trovatori (taliani, Il libro reale, che merita tutta la fede, altribuisce questa romanza a un re Giovanni. In margino poi dol codice si vede scritta di mano di un cinquecentista, e pare del Bembo, questa nela: rex lerusalem. E il Croscimbeni, ne' Commentari della volgar poesia, citando questo ro Giovanni nominate nell'indice dell' Allacci, così si esprime : . Giovanni ro, poeta autreo, nominato dall'Allacci. Se la voco re qui disegna titole e mui cognome, mun essere che mueste Giovanni fosso Giovanni di Brenna ro di Gerusalemme . .

In questo caso l'opinione del Crescimbeni e di poca o nessuna autorità. Neanche è da prostur gran fede a quella mano sconosciuta . che serisse quella nota in margine al libro realo; ma è d'unno riflettere che altri re Giovanni, in quel lorgo di tempo in cui lu scritta questa romanza, non si trovano. Esaminata ben bene la detta poesia nella lingua, ne' moili, nelle nlee, ne' scatimenti e nel pensare dell'antore, si trova in tutto e per tutto pienomento conforme al ponsare o al sentiro dei tennii del re di Gerusalemmo. Che se il re Giovanni di Gerusglemme è autore ili questa canzone, ricercando in qual tompo egli pacque e fiorì , o in qual tempo ragionevolnicule può averla neritta, si trova esser questa romanza niente meno che uno doi più antichi monumenti della lingua o della poesia italiana, cioe ai conosco essere stata scritta pol 1178 circa i il contesto della romanza e la natura dell'amorosa passione che in quella si esprime, inducano a credere che sia stala scritta in età giovanile, nel catoro di una veenienta passione, quando l'anima del Insvatore conserva in se tritte le illusioni della vita, e si la dell'annire un religioso mistern.

> Fino sinor ni ha comandato Chi io ni allegri tuttavia: Facci si chi io serva a gratu A la dotce donna mia. Quella chi ano più in celato, Che Tristano non lacia Jasotta, coni è contato.

I seguenti versi, che dipingono a meravigia il modo di ponsare dei cavalieri creatiai, non sarcebbon omi aciniti dalla penna di un tratoro di edi svanzata, che avesso una figlia da marito, e si l'ravaseri involto ne' movimenti politici e guerrezschi, combattembo ora rela fratello e ora per se, ora m Mcilio e ora iu Griente, per la conquista di un trono.

> E Tristan se ne godia Do lo bel viso rosalo Che Isaotta bionda avia. Ancorchè fosse peccato, Altro tar non ne potia.

Queste ancora sono espressioni di un giovane trovatore.

Nullo si faecia miralo S' eo languisro lullavia, Cho eo son più innamoralo Che null' altr'omo che sia.

E' narrebbe adunque, secondo tutte lo probabilità, che scrivesse questa romanza dai venti ai trent'anni, parendomi difficilo a credero che duranto la guerra del conte Gualtieri suo fratello, contro i generali terleschi del gievano Federigo, e nel resto della sua vita agrittissima, travasse ancor tempo da for versi e versi di amore e di un amore di così ingenua natura. Or so mi si ammello che questa è opera di un giovane dai venti ai trent'anni, essendo il re Giovanni nato nel 1158, ne segue che questa canzoce risale al 1178 circa, e che il re Giovanni in contemporanee di Arnaldo Daniello, di Goffredo Rudel, di Trucco di Coorsa, di San Desiderio, di Piero di Vernigo, da Guellelmo il Asulto, di Bertrando di Allamanene e degli altri permi Imvatori provenzali. Në si deve në si può già supporre che uno straniero abbia inventata la lingua italiana, e le stile nociico e il metro e il verso e la rima della nostra necsia i ma si può e si deve all'opposto credero, che in quel tempo vi fessero molti trovatori siciliani, bolognesi, toscani, genovesi e lemhardi, che or sono smarriti, e che gioccione tultavia manoscritti nella polvera delle biblio-Irche.

Giovanni di Breuna nacque nel 1158 da Erardo conte di Sciampagna, di famiglia già illustro per virtà guerriere. In quel tomno fervea in tutta Europa l'entusiasmo per le erociate. Col valero di un Tancredi, colla fiutasia di un trovatore, Gievanni di Brenna non sognava ne' suoi verdi anui che giostre , tornei , erociati , amori e avventure romantiche e cavalleresche . . . quando il padre gli fece inlendere che lo destinava allo stato ecclesiastico. Giovanni ricusò: si volle usar la ferza per costringervelo, ed egli si fuggì e si nascose in un convento di frati. I menasteri a quel lempo eran l'asilo degli uomini e per pietà o per doltrina più eccellenti. Giovanni, che era poco dixote, facendo di necessità virtà, imparò un paco di lelteratura, e forse fu allora che da qualche frate italiano apprese la nostra lingua. Nel 1205 sequi in Italia il conte Gualtieri suo fratello, cho con una piccola schiera di vatorosi, col favor del nontefice e dell'aliato di Montecassino, scendeva al conquisto del reame di Napoli, Entrato il conte Gualtieri col fratello in Terra ili lavoro, assedia Teano, premio Capua, Venafre, Castelnovo e Pontecorvo, il contade di Molise e McHa, o il contado di Lecce, o il principalo di Taranto, o assumo il attitolo del messono di cui Maquil. Pensperando Suspero adili sua titulo o del messono di reali Maquil. Pensperando Suspero adili sua vituali prima di mantino di migratoria, retto e rifustato a dedici miglia dalla capitalo del regno, quando fia assabino di limporoviave, retto e rifustato da litopopilo, con del televeli del medicale del televeli del meglia, con militaramo agli signedi del gierramo Pederipo, che fia positi per di dissanas televales del televeli con del medica de

Dopo aver corse to stesse vicende, e passati i medesimi pericoli, visto il fratello nader sul campo ili battanlia, o l'esercito disfatto, il conte Giovanni riparò alla corte di Filippo Augusto, La fania delle sue prodezzo giunse in Oriente, eil essendo morto in quel tempo il re ili Gerusalemine, i baroni o i signori orociati ili Palestina inviarono ambasciatori al re di Francia, pregandelo che mandasse loro un baronn, che col valoro e col senno notesso salvar il regno di Gerusalciamo. La mano ili una gioxine principessa e una corona sarebbero la ricotonensa del prade cavaliero, Giovanni ili Brenta, per elezione do'erociati e pel consunso del ro di Francia, la chiamato al trono di Goffredo. Egli accettà volenteri un Irono glorioso, ma che si doveva ricognuistaro colle armi, o colte armi olla mann difendere, Parti per Terra santa con frecento cavalieri : giunto a Tulemaide , fu celebrato con gran pompa il matrimonio del conte di Brenna colla Galia di Almerico ultimo re di Gerusalemme. Tosto si sonno che Malek-Adol era ontrato con grande esercilu in Palestina, cho avea posto l'assedio a Tripoti , o che minarciava la stossa Tulcinaide . Il nuovo re di Gorusalemme usel incontro a' nemni, o fece ammirare sul campo di battaglia il suo volone. Mal poleva però coi soli erociati suoi seguaci dificulare le province cristiane contre un nemica di numero tanto superiore. Assediato in Tolemaide, mandò a chioder soccorso al papa o ai principi cristiani. Il pontefico bandi una nova creciata. Lua mollitudine di pellegrini, capitanati dal re d'Incheria e dal re di Cipro, passò in Terra Santa. Questa prociata, per la discordia dei capi etistiani anon corrispose all'aspettazione, più infelico fine ebbo ta guerra deliberata nel parlamento dei crociati sotto Damiala , contro l'Egitto ; poiché i nemici , rotti gli argini del Mio . inondarquo tutto il campo rrisliano, che sarebbe tutto perito, se non era il valoro dei cavalieri tenulari , degli ospitaliori e ilel re di Gerusalemme, che sosiennero intropidamente l'impeto della caval-



leria musificana incalcante una multitulino scoraggita, disarrata o fungiliva. Altera il reggo di Germanamo si vide all' estremo periodo. Il pentefice, per impegnar l'imperatore l'ederigo II alla guerra routure di infettidi, pendo ili officiel l'impera dell' stala, proponendo-di in spissa la primipera solo la lifacia el erelo del 1 re di Germastema. O, (unesto matrimono fin stabilito nel parlamento tenuto in Campaina el 1923a, el ribbe liogo in lonas di ne mui dope.

Ben presta Federigo ebbe a sdegno la povella sposa, o non vida nel madre de lei che il fratelle di Gualtieri di Brenna che avava osato contrastargli la corona di Napoli, e la tratta a guisa di nemico, e gli tolse scortesemente il gaverno del region di Gerusalemnie. Il confe Giovanni duve soffrir in silenzio nuest'affronto, nia nel 1999, anando il pontelice dichiarò la guerra all'imperatore, il conte di Brenna alla testa dell'esercito pontificio inveso il regno ili Napoli, coll'intondimento di farsi riconoscero imperatore. Il ritorno di Federigo dalla spedizione in Terra santa, e l'impravviso arrivo di un'armata tedesca che la raggionse nelle vicinenze di Gaeta, posero fine alle sue conquiste e alle sue sucranze. Quant' ecco che, stando in questa guerra, gli giunsero ambastiatori a offrirgli la corona imperiale di Costanlinopoli. Egh si arreso al desiderio dei crocrati latini, o parti, Giunso a Costantii opoli, che era minocciata da un'armata di bulgari. Il novo imperature sudò incontra a loro, e due volte venue con loro a baltaglia , e duo vulte li viuse

Semplien exadirec francese, Jupo essere atato su uno tron vicina a cubre in rovina, genero di due re, suncero til due imperatori, vice fino al 123%, noi qual tempe, decoudo cho ilice una cronsea, essendodi stata predetta la morte, vestilo delle sacre lane, in elà di ottan' annu « u mort.

Questi sono i principali fatti della vita del conte di Brenna, cho noi abbiom creduto importino di porre sulto gli cochi del discreto lettore a maggior intelligenza del modo di pensare e di scuttre dell'autore della nustra romanza.

Roma , aprile 1845.

#### ROMANZA

Estratta dal codice dei Grovatori Staliani, detto il libro reale, 3793 naticano.

Donna , audite " como ' Mi tegno ' vostro omo ', E non d'altro segnore '. La mia vita fina Voi l' avete in dottrina Ed in vostro tenoro '. Oi " chiarita spera ". La vostra dolze cera ". Così similemento E. E lo vostra coloro.

### t) adite: letinismo .

- 2) como: del letino querrodo. 8) espato. Tenere sel letino del bani
- tempi fo muit pet existemare.

  4) 10000 ; ligio ; exception . Touto male.
- es le pasole nome nel multo eso! Da outo ellora si fece omeggio. 5) signose : I tenetosi demuso elle loro
- innamorate il titolo di sire e di sigenze. Anche il Polisuna chisme le sue donos siguor mio.
- 6) lot. Voi suprte come lo si sint fedate, a per quello also se no los serinto e per quello che ne concentre de soi. Fires per fedate, tento lo uno persoo i troustori, man-

- ra al Voctibulum . Tenure qui mie notiela, contresa q e il può elposes le Crusce enche questo riempio con quello resculte dal
- Brambilla nel Niciala Piccolano .

  7) Esclorassono di effetuosa allegreesat menca elle Crusca ed ha frecarati
- isempi di troistosi.

  8) iplendente anggio, Qui eta per siso.
  9) henigno sepetto . Guido dillo Colonno:
  - O dolce cere can guarde sosme -
- 10) Comparatiro ella lutina, de gente, gentile. Se ne he un eltro esempio di Contana. Mense el Vecalulario.

Color non vidi in gente '. Nè in tinta, ne in fiore: Ancor ' la fior ' sia aulente , Voi avete il dolzore ". Dolze tempo e gaudente Inver la pascore '. Ogni omo che ama lealmente Sì de aver buon core : D' esser cortese e valente, E leal servidore Inver la sua donna piacente 1, Citi ama tuttavia 1.

Tutt' ora \* dee guardare Di non fare fallanza "; Che non è da landare Chi non ha leanza ": E bene de omo guardare La sua 'noranza 18. Cierto 13 ben mi pare Che si faccia blasmare Chi si vuole orgogliare 12 Là ove non ha possanza.

r) na persona . Può giovarri di quatto made il Vocabolacio

a) essentibă. 3) Si 11de poù ipiaso ma tronetari fiore al fermisino che al maarbila, como vason i poeti. Questo miairi lo re Giavanni

Per la fior delle consessa.

ha più sorto :

Al delimia, contento, ginia . 53 inverso le primavera. 6) det, dern.

th bella, amabila.

8) empre, continumente . Così fia il endica a sebbene la rima vichiedesse totture Dec Indiane .

4] aempre : del latine fota hara -10) delreità, maccamento di fede in Attore. 11 ) lestrà : fedeltà la suntre .

am) (novamen e (umeranto melicamento DEF COGLACTA . CORLA . 13) certo. La a 1'è agginute per del-

cessa di terrao . (4) menali prepala. E, chi bene vuol fare, Si si de' umiliare In ver sua donna amare, E fare canoscenza. 'E fare canoscenza 'Chi ci sa andare; E chi ci ha intendanza 'Si deggia 'allegrare, E gran gio' monare Per fina amanza 'Chi non lo sa fare Si si vada a posare ': Non si faccia hlasmare bi trarcrai 'a danza 'a dara

Fino amor m' ha comandato Ch' io m' allegri tuttavia; Faccia sì ch' io serva a grato \* A la dolce donna mia. Quella ch' amo più in celato \*\*,

Par considera qui vale fia anno
Considera antinomente significava supino
sa. Parò Danta scaissa:

Fatti non fonce a avana como bratia Ha per sagnia sistute a consessura. Si muta anche l'assonanza se cambio della sissa.

a) densare . Densen

Coal coasies abe qui la gente siddi .

3) Infendrana, intense, intendemenfo allano incompagnana, a decoa ameta.

Qui astandama è nel recoulo signifianto. Oggi con di membre più, sebbeca il Salvioli l'abble fatto granomento sinincto mianti allonimativa. 4) des.

5) gioin. Talvolts a anche scaitta totana, paranamanani gini a gio. Lo aterro dirusi di altas aoci sha finincum con la i ssa dan aoci.

6) Amunta milara donna munte, e unnha amuna, anmo quò.

7) stie ficuro , nada a vadere . fi ) transi . Toursi a dinnu vale Dati a hallon .

9) I troratesi estateo sarvire di huon grato a sarvira el grato r a il paisso salara manina con pinerra; il secondo, non gradicirrato dalla donna, dal alguere co, a sai si manina.

(O) in manne .

Tomo 1.

Che Tristano 5 non facia 5 Isaotta ', com' è contato ', Ancor che le fosse zia. Lo re Marco era ingannato. Perchè lui " si confidia: Elle n' era innamorato. E Tristan se ne godia De lo bel viso rosato Che Isaotta bionda avia. Ancorchè fosse peccalo, Altro far non ne potia. Ch' a la nave li fu dato Onde ciò li dovenia ... Nullo si faccia mirato 1 S' eo 1 languisco tuttavia. Che eo sono più innamorato Che null' altr' omo che sia .

Per la fior delle contrate ', Che '' tutte l'altre passale

1) Dagli amuri di Triatann a della acgina factua, sh'abbas primisipin malin amu, quando factua la burnia malesa sposa di sa Maso di Cassonaglia, con rarro ceò alta na avantua, si acda il rescutto della Tanala Rosenda.

a) Feare da Secias, fannia. Cerl consider, godin, avia co. da' varsi seguenti, per confidence, godina novea co., daissan dalla raim configeration autuba di trabi confiden, godine, avance no.

3) Isona, Bonaggiagna Urbinirar ha Italda

§1 neuros. Conte per necconto è molto finquente ough antighi al la rareo coma ne prose.

5) in lei . Solarane gli zatielų leman

tali alta la particelle ; u dicerano loi pea u
, fai, voi pea a voi, ec. Oppare un pea egii.

Int, wit per at with et. Oppere ats per egit.

6) Par it dabbe intendere, also Tanasno ans at peter geardes di quall'amore,
accombé colors de, mando internite de loctre

nella nata, come sacconta la Tavela Motano da quall'intremo segan di affatto, par ani era condotto ad armala . 2) Neuna si fessia maranislia . Non d

naono pas gli matichi il prendere il passiapio pel sottantico i è però unavu si Vocabelasia il anabo secsare pen amminaca.

8) no. L'e' ahn si mata apasso sulla labbra toscana è l'antico co. Q1 costando.

10) Int. Vol che ec.

Di bellezze e di bontate, Donzelle, or v'adornate; Tutte a madonna 'andate, E mercè le chianato', Cho di me aggia 'pietate; Di que'che la rimembranza Le deggiate portare. Giammai in altra hitendanza Non mi voglio penare', Se non lei per amanza.

Dio mi lasci veder la dia Ch'io serva \* a madonna mia A piacimento \*: Ch'io servire le vorria A la fior di cortesia E d'insegnamento \*.

Meglio mi tegno " per pagato Di madonna , Che s' io avessi lo contato " Di Bologna , E la Marca e lo ducato : Di Gascogna ".

1) min doons, min rigoors. 2) shudate - Dente : Cegion mi aprove ch' io mush na chumi.

3) abbin.
4) den i prosinto.
5) las. Das en lanci sude, qual giorno elcas erra es.

6) Sopra he desto a grafa, chu à d mulesmo.

mulesmo.

7) lot. Vormi musice e lai, ch'è dor di sestera e di be' carrous. L'accernamento tuli cu anticemente admessione; e imagnazio rapondes al ferm morazas dal latin ; 8) mi atiem, mi reputo Qual pre,

she num è renza grazie n he forza di come, sine inttone ne' toratoi. 9) contado, contes .

9) contace, contes .

10) Generate . È comus pentimento dei trasmas il pulcrire no effetto una agnardo delle laco donne el nomento di cualmonto.

de delle lare denne et pomere di qualunga ricche: = Marme Risso; Characterista Manina Sasa min . Sensa reis, denne, minete ma santE le donne e le donzelle Rendan le lor castelle Senza timore. Tosto tosto vada fore Chi non ama di buon core.

#### MESSEB

# RINALDO D' AOUINO.

Questo trovatore è lodato da Danto Allighieri nol libro della volgar eloquenza tra quel puggosi più eccellenti, i quali hanno politamente parlato, e posto nello toro canzoni vocaboli molto cortigiani; o cita di hii una canzono cho comincia:

Per fine amore to at lietamente;

is qualo si credova perdolas, in qual tempo florisse, a 'ignora. Futon parecchi di questo medesimo nome in quel secolo, o non qi sa chi di loro fosso Il trovatore. Vogliono alcuni che sia quel Rimido d'Aquino, che fu vascovo di Martorno nel 12855. Apostolo Zono credo che sia Rinaldo d'Aquino, terro di questo nome in quella famiglia, signore di Grottamenaria, che visso s' tempo di Federica II, o che fu mandato 'vere' io terra d'Otranto e Bari nel 1235. Tutte queste non sono che onjonia di crutili, o non si ha documento che lo svradori, con controlo della della della della di crutili, o non si ha documento che lo svradori, con controlo della della

Per fino amore vo sì altamente. Amor cho m' ha in comando. Giarumai non mi cooforto. In gio' mi tegno tutta la mia pena.

Delle quattro inedite ho scelte le due ultime per la min raccolta

In quante al tempo in cui fiorisso messer Rinaldo, vero sudore di queste canzoni, non si può in nessum maniera conscellire chi forisso nel 1930, e nemmeno nel 1230 m la canzone sulla partenza del creciata, e le altre pociei terramento suo, che si livrasa nel librar retale, mi sembano al intro del mederimo stilo, del mederimo linguagio e del modesimo faro del red Gerusalmo di Folicachiero del Folicachiero, che fiori sano interno al 1978. Si riccontenno nel trovator pugico», como nel trovator pugico», como nel trovator annese, des versi che or passono seviri di data. Il cavalter Folicachiero incomincia conì la sua

Tutto lo mondo vive sanza guerra, Ed eo pace non posse avere neiento.

Ora, l'epoca fediciama, nella quale tutto il mondo vivoa senza guerra, non fu so non qualla del 1177, nella quale fo capchiaga in Venezia la celebro pace tra l'imperatoro Federiga I dette Bartaressa ed Akesandro il tromano pondefico; che avanti quell' poca e pol. Fauropa, o particolarmento l'Italia, fu agiatas o econvolta fieramente dalla discencio far il accredioto o l'impero, o querte d'armi o l'orda d'asague - . Quel che accortamente osserra il Naunocci a proposito del Irvataro Polecchière si deve a spificar eziando a meser Rinaldo d'Aquino, per questi duo vorti al principio della quinta strofe della canzone su la partenza del crecitario.

Lo imperador con pace Tutto il mondo mantiene.

Però, fuchò non abbia delle cette prove in contrario, lo terrò per contemporance di Felencethico del Folocachieri, o del ro di Gerusalemme, e per il secondo Rinaldo dell'illustro casa d'Aquino, uno del numero di quel'travatori del periodo normano, che fiorireno alla corto del ro Goglielmo di Scidia, o illustrarono ancho i primi anni del ragno d' Fodorio Il imperatori.

Rapols, settembre 1845.

#### ROMANZA

Estratto del codice dei Generatori Italiani detto il libro coale, 3743 valicano.

Lamento dell'amante del Graciato purido per Terra Santa .

Giammai non mi conforto, Nè mi voglio allegrare: Le navi sono al porto E vogliono collare '. Vassene la più gente ' In terra d'oltremare, Ed io, oimè lassa dolente! Como degg' io fare?

Vassene in altra contrata, E nol mi manda a dire <sup>a</sup>: Ed io rimango ingannata. Tanti son li sospire <sup>a</sup>, Che mi fanno gran guerra

s) Collare vale tirar au. Boccaco: n Già avava collata la vela pre dorece, come baco vanto force, pretira n. Il Vocabulerio poò giovarsi dell'esempio di messer Rimida, dor' è cultura senza più in signi-

ficaco de collar la vela .

1) la meggior parte della genta .

3) Mondere a dure è versionna muoiste tuccana , v sala les atpata .

4) senari .

La notte eon la dia '; Nè in eiclo nè in terra Non mi pare ch'io sia.

Santus santus Deo ,
Che ne la vergine venisti ,
Tu salva e guarda l'amor meo ',
Po' che ' da me lo dipartisti .
i alta potestate
Temuta e dottata ',
Il dolze mio amore
Il sia raccomandata '!

La croce salva la gente, E me fa disviaro \*: La croce mi fa dolento, E non mi val Deo pregare. Oimè, croce pellegrina, Perchè m' hai cost distrutta ? Oimè lassa tapina ! Ch' io ardo e incendo tutta .

Le imperador con pace Tutto il mondo mantiene, E a me guerra face ', Che m'ha tolta la mia spene.

c) gioron. I cretest disero δία pti λμέρα. In antico ii atò die e di sa genrie fammicion, corre presso i Istini; e sal plutale ci face dii . La notte e ii di vuol due ccappa.

a) min . S'accoste più al mene, como Deo el Dene .

<sup>3)</sup> poirht, de poi ehe

<sup>4)</sup> zirmite.

<sup>5)</sup> Recomendate s'eccorda con paleciate y e fia la sacre rocoure con end il susrena costunto i participa, queste ha qualnesa di sincolura.

<sup>6)</sup> mi is ellontamie dalla salate.

<sup>7)</sup> De facere | fire .

Oi alta potestate Temuta e dottata, Lo meo dolzo amore Vi sia raccomandata!

Quando la croce pigliao ¹, Cierto no lo mi pensai, Quelli che tanto m'amao ¹, Ed io fui tanto amai; Ch'io no fui battuta E messa in prigionia, Ed in celato tenuta Per la vita mia ².

Le navi sono alle cello;
In buon ora possan andare,
E lo raio amor con elle',
E la gente che v'ha andare.
Padre criatore,
A santo porto' le conduce',
Che vanno a servidore'
De la tua santa croce.

Però ti prego, Dolcetto, Che sai la pena mia, Che me ne facci un sonetto ",

t) piglih . Passavanti: w II cataliera passe la escos m. al manh.

 per anna la mis aitat onano, a cagema dal reio amanta. Piterma, aita miag ahiamb la sas donna Cinilo d' Alterna.
 h) loro. Ello, alla per lui, lai gifure.

rona adopessai spesso degli antichi alla ma-Tomo eairra latina cum illo " dum illa. 5} Lu casà mdarano le Turra Sunta. 6] condini . Sita l'atronanta con cence. 7] al assigioù, Bel mode, e degac da

essere tectolto dei Lesticografi.

6) uo casue da accompagnani cal

E mandilo in Soria: Ch' io non posso abentare ' Notte nè dia: In terra d'oltromare Ita è la vita mia.

### CANZONE

Estratta dal codice dei Erovatori Italiani, detto il libro wale, 3798 onticano.

In gio mi tegno tutta la mia pena, E contolami in gran bona "ventura", E sì com" Parigi "quand' annva Elena, Così faccio membrando per ognura ". Così faccio membrando per ognura ". Pensando la gioia che mena; Quanto più dolce, ed ella più dura ".

t) riposate, avat prov. Quindi sibenta, pres, ripose. Di quanta roci ace piani i trovatori; ma il Vonabelinio non li ha. h) Gli antichi a'astranzano malimunta

ell'origine latine e estivates boun , nove in vece di buone , messo . 3) Bonagginno Urbision:

S' se languisco e torounto , Tuno so glo" lo mi sonto .

4) Coste in scenato dell'e sucha di-

i, manaralla summunte dai recratori a da' posta i antichi.

 Proc., Paris, Paris e Parigi sensano gli nutulti inveca di Paride. Qui si dara pronomire Peri.

6) ararderi in menta ognom.
2) Mente gro'o vel queno groire. St

matta in Cenaca coll'assempto di Marco Polo manolto del Brambelle.

8) lus. Tento è più dolas la gaste, quance le pene à più dola. Null' uomo crodo ch' ami lealmente ·,
Che ' tema pena in ver sua donna ch' ama ';
Amante c' chiaima ' falsamente
Quantunque vede un poco, e quel più brama,
E chiama ' tutta via mercede,
E giammai non si crede
Ch' amor e mossa I mal elh' altrui procura.

Però la tegno grande seonoscenza, Chi rimproccia 'all'amore' suo tormente. E' non è gioi' che si venda in credenza', Nè per forza di pene ch' altrui sente. Non mente - a quelli cho son suoi', Anzi li dona gioi'', Come fa buon signor a suo servente.

Dunque, madonna, ben faccio ragione S'io ri conto le pene ch'io patia, Ancora ch'i'aggio " avuto guiderdone De la più ricca " gioia cho in voi sia. Vorria, - bella ", a poco a poco Con voi rientrar in gioco, Com'io son vostro, a voi ", madonna mia.

a) con fedal a. a) il quale. 3) invaran, a rispotto della denna all'agli a.

4) ai ahisma ea. qualumpe eo. 5) abiede . 6) arofocera . 2) all'amata d'inna .

81 non ai da il parare per un nonunila, gracia. 9] non falls, non miner alla promessa a quelli alie sono non fideli servizzai. 10) ginus. Larano gior assa? apostrofo.

10) g out. Larano grov asea? apostrufo qui in rema, seato più che si è abi ar-de ai debbs necessar acorpre. 11) ko.

13) grande. 13) e donna halla. 14) u voi, phrinsismo.

### MESSER

# IACOPO MOSTACCI.

Nella raccolta di rime antiche pubblicata dall'Allacci si trova un sonetto di questo Iacopo, riprodotto nella raccolta fiorentina del Valeriani, che comincia:

Sollecitando un poco moo savere .

Nel libro reale si trovano soi canzoni del medesimo: o due di esse sono stampate. Una va sotto nome di Ruggeri di Amici, e comincia:

Di sì fina ragione;

e l'altra, che comincia:

Allegramente co canto,

sta sotto nomo di Ranieri da Palermo, impressa nella raccolta dell'Allacet, La altre quattus sono incidute. In ne pubblico una sola per saggio ; la più bella, a mio giudizio; ed è la seconda ne codece vatiano dei trevatori taliana i. Il codico del Redi contione sotto il nome di meser lacapo Mostacci un'altra canzone, che non si trova nol libro reale, e cominicia:

Poi tanta conoscenza.

In qual tempo fiorisse questo messer facopo, non trovo. I compilatori della raccolta fiorentina lo pongono all'anno 1260. Ma questa data non è punto estata: nè addecono regione alcuna. Lo son di suo son di permeso dire i mio parere, che questo pregneto di trovatore sia molto più natico, e la sua maisera di trovare me lo fa revotere casismonorame di masser Folco di Calabira, di messer Ricado di Agnantia, di messer Rinandio d'ampio, e del re di Gerusalemmo. Un dotto sietlismo, mio ni dice da Pisa y oi l'antica e redecido del suo pasco. Mi Fallacci lo dice da Pisa y oi il y al resulta di reposito del suo pasco. Mi Fallacci lo dice da Pisa y oi il y al resulta di reposito Montre di del Rodi si legge "Messer Isopo Montre di da Pisa recolta. Nel collen del Rodi si legge "Messer Isopo Montre di da Pisa por la collena del del Rodi si legge "Messer Isopo Montre di da Pisa."

Firmer, 1845.

#### CANZONE

Estratta dal codico dei Gervatori Italiani, dette il libro reale, 3793 naticuno.

Amor, ben veggio che mi fai tenere Maniera e costumanza D'augello, che arditanza - lascia stare ' Quando lo verno vede sorvenire: Ben mette in obblianza La giotosa baldanza - di svernare '. E par ehe la stagione non li piaccia,

a) depons ogni ardire. De' moisi erempi che il Veccholare allega a zivan ririn da Lacciare, neppur ano sal questo.
a) Sovernare à voce da' Trosaçori, e seguidos il center che fanco gli occelli a primetre. Si trasa accia na agginizza per distrere.

conture sense p ù . Riaddo d'Aquiso:

Quando l'allada intendo

B l'asignnol repuere.

Fernare in questa significato non si tinta

mil Vecabelanio



Che la freddura i inghiaccia i. E poi per primavera Ricovera maniera 3, E suo cantare innova e sua ragione. Ed ogni cosa vuole sua stagiono.

Amor, lo tempo che non m'era a grato ' Mi tolse lo cantare; Credendo migliorare - io mi ritenne '. Or canto, che mi sento migliorato: Cho per ben aspettare, Solazzo ed allegrare ' - e gioi mi venne, Per la più dolce donna ed avvenante Che mai amasse amante: Ouella ch'è di beltade Sovrana in veritade, Che ognunque donna passa ed ave vinto ::

Madonna, s' io son dato " in voi lodare, Non vi paia lusinga, Che amor tanto mi stringa - ch'io ci falli: Ch' io l'aggie udite dire ed accertare;

E passa perle, smeraldo e giacinto.

Sovrana è vostra insegna. E bene siete degna - senza falli 11.

1) Le mano che fied les me pues dine il Vocabolain, cha abbia signanto più forar, a diunti prò gipore.

- 8) Inghidetiare munes al Vocabolitio . 3) rizoquista, repigles la rea manura.
- 4) in cradimento, a piacera.
- 5) titensi . La terza presona invece della prima si scora una di cada nel lingargaio del trompori, ed è meloggi assuin quilake dialetto, matteme mill'norben,
- nal muchigano, a nel fissa somanesco.
  - 61 allegienne . 7) arrenama, elin onla leggindin.
  - 8) agai qualançan. g) secure, rupus.
- 10) ha . 113 irelinate delito Mesca alla Crescun il Vecabolacio del Manuagi na da un mio esampio del Segnati . "

E contolomi in gran buona ventura \*, S'io v' amo a dismisura; E s'io non son si ricco Ben me ne tengo ricco Assai più, ch'io non so dire in parole. Onedi è ricco. ch'ave ciò che vuole.

Donna ed amoro han fatto compagnia, E teso un dolce laccio Per mettere in sollezzo '- lo mio stato . E voi mi siete, gentil donna mia, Colonna e forte braccio, Per cui sicuro giaccio - in ogni lato . Gioisos e haldo canto d'allegranza; Che amor m' è scudo e lanza, E spada difendente pa ogni maldicente; E voi mi siete, hella, rocca e muro . Mentre vivo, per voi starò sicuro '-

1) Abbamo questo sacro tol quela nella precedenta currone di Brasilo di Aquino. 4) Abbimo Baciriti Parsonora per asser fedelli al codica, sabbemo fovor funda mutitalia sodizecia, anna mazono degli vitri anachi. 3) Quanta atanza aontiano del bellesanque concetti, esposti ann aira elogramza ; e in alsonà codes su trors atecats del ratto, forse pri metterili in manua, ed airolo de Maditgale.

# IACOPO D' AOUINO.

Di questo anfico trovatore non ho potuto rinvenir notizia alcuna. Dalla sua maniera di trovare mi par di conoscere un contemporaneo di messer Riacido d'Aquino, di messer Iacopo da Fisa o di messer lo re di Gerusalemmo.

### CANZONE

Estratta dal codice dei Grovatori Italiani, Detto il likro reale, 37,33 raticano.

Al cor m'è nato e prende uno disio D'amor, che m'ha sì lungamente priso ', E sì mi stringe forte, ch'io non crio ' Che d'altru'amor mi piaccia gioi'nè riso. Vaio nè griso ',

1) preso. Gli estichi metatano finqui timanti l'a lo i', nè, come si decoredite; lo fin eseno per fotta o per sono della vime. Abbamo persori, crittar co. col latico de'tempi bassi. Pritar mine, acceso, movatali secciogi cal duditto appolitano.  curlo. Crio è de criere, une dille molts configurationi di credere, che si troreco orghi entichi.

 Piretam e grigin qui si rente introditta restamanti di pelle di rella, baschi a logi. Nè nulla gioi' che sia , Io non vorria , Nè signoria

Ma tuttavia 3

Veder le belle vise.

Così mi affina amore <sup>3</sup>, che m' ha tolto Core e disio e tutta la mia mento : O d'altra donna amar non sono accorto Cho tanto sia amorosa ne piacente . Non m' è nionto

Sed ' io son d'altra amato

O disiato:

Ben l' ho provato Mentr' io sono stato

Lontan da la più gente '.

Ancor ch' io sia loniano in altra parte, La 'vunqu' io vada il suo amor mi mantione; E giammai dal mio continon si parte; No altra donna amar non mi sovviene ", Pero m' avvieno

Cho s'io sogno la veo '; Dormo, e donneo ',

a) Qui grove til tosa prasioss . a) sempre, amnigacimi sta .

 Jet. A tel remine m' le coolecto emate. Afficare e rafficare, come destamana cassar est il Nomeni, actero anche sine sarso il fine, termines ce. Non est lega però altri esempi aba del Bolardo.

4] in. Pin amon di più doles proniesia evinen gli anterio, più aperio de'modarni, parre la lettera d'in fina delle parrielle n. n., se, che a dell'annabin famile; quiodo na anguinam nos pasola comissiante pen accale. E su quanto imitarcam i lacini, che sessero med, ind ec. pes ma, fe se.

 gentile.
 St direbbe: non mi puma neppus per la manu. Quest'esempia pub giorane al Vocabolario.

7) raggin.

8) Donneure sale conversace con doune, correggeria , face all'amora -

Tamo r.

Vegliare ' mi ricreo; Ma non deseo ' D'aver null'altro bene.

Membrandomi la sua cora piacente, Yeder la creo tutta per sembiante ';
Com'omo ch'a lo specchio tiene mente ',
Così mi pare ch'io l'aggia davanti .
Poi sono tanti
Li sospiri membrando ',
Cho pure aspettando
E disiando
Di veder quando

s) tegliando, eras lo desto: a) desio. 3) di persone. 5) rigita da estrutamente.

lo l'aggia davanti .

 Int. Nel representation del ruo bel vivo ec e nell'aspettant e disare di rederla, a quando un fie dato notos avalire ef collere vaces.

### MESSER

# FOLCO DI CALABRIA.

Di questo trovatore, finora sconoscinto, si hanno tre canoni nel libro reale; e di questo tre no ho scelta una sola far parte da la mia rascolla. Balla sua maniera di poetare arguisco che fiorisse veco di 1190. Messer Feloca appartenova a una dello più antiche ed illustri famiglio del regno di Napoli, da cui son discusi i presenti dochi di Scilla.

## CANZONE

Estratta dal codico dei Crocatori Italiani, detto il libro reale, 3793 enticasso.

D'amer distretto 'vivo deloreso, Com'uom che sta lontano E vedesi allungare '

1) anenitlete.

o) Allungara rale allectaneta, 11 Manconsi lo fa desirate del pacematato, e cita en asempio tasto della Gromas dagli Albigasir ma le neture del cos holo e quest'esempo antichistico di Poleo, sul fastobran credata abe quetta; como scolta alta spara, e cui il attalbaisce la ateus naigino, tiro urto piotterto di qua aba di li dal Yen. E querio il abetto reparatato pri quelle reci cha lucco nea persa sallai inflicana, a cha calla inflicational regiono rigornimanata la commo che sella prima origini certificii ano la contas lleggas. Da cesa ch' ama , vedesi noioso ; Languisce stando sano , Ferchè non puote usare La cesa che li piace . Perciò vado morendo : Dunque neu mi dispiace Tal morte sofferendo ', Ma vivere in pace .

A cui bene se intanza ', Ben gli è contro el 'morire. Languir desiderando , Attendendo speranza Sua voglia doloc gioia compire ¿ E non sa merce quando ', Li compia desianza '. Ma vive confortato , C' ha senno e volontate Di quella , a cui si è dato Per fedele amistate ', E blasnando tardanza .

Or sono hene morto, Cho vivo in carestia Di ciò che più desio, E va pure crescendo, Di mia morte a danno mi terria.

i) actimire i il garandio par l'infinito al modo deglificatesi.

5) sa la menta a la relocià.
6) amore.

a) musem. Come si dese intenza par mora, così intentare per inamouste. Qni intend. A coloi she ban s'inamora, auce il mosia. Maces intentare alla Cruses. 3) il.

<sup>4)</sup> Let. Pinta nal desidato; attandando um imparatza che il dolce piactre adampia la mia coglia; ca ta quendo la grana della um donna gli data quel che desidata i però vira co.

Non men de ' fora crio , Ch' io savesse, savendo ' Piacere a cui onore E senno e gienzore e misura , Pregio , beltà e valore , Che fanno lor dimura Da ella non partendo.

Non avende le voglia mai d'altrui talento, Che in poder mi tene, Ch'io viva si moriente, Non perde fine le male ch'io sento, Ma vivo mi tiene, Ch'io more più sovente. Perzè "meglio varria Morir in tutto in tutto, Ch'usar la vita mia In pena ed in corretto", Com' unone la meuente.

a) di. De piacque auche al Bembu, e, maino all'articola, a poù altri maigri sosiatori dal cusparecate.

tori del craquecente . da' vanezamo soltunto que a l'ant. Sapendo piacere a lai, la cui gli antichi italiano . fanno permanante dimora l'onova il sen-

no, fa gratdezas, la trasperanza ec.

3) perciò. Il motare in a il e noo è
de' vanezioni coltonato y me fa comane a tutti
gli antichi italiani.
4) corrottu, deglia, pianta.

# RUGGIERI PUGLIESE.

Noi conosciame le rime di Ruggero d'Amici, e quelle di Ruggerone da Palermo. Ruggieri Puglieso ci è rimasto finore sconosciuto, e le sue rime non hanne mai veduto is luce. Voro è che di lui si trovsno a stampa due canzoni. La prima

In altra donna ho messa mis intendanza.

edita dal Greseimbeni setto nome di Galletto de Pisa, La seconda

Uno piscento sguarde

trovasi nella raccelta fierentina sotto nomo di Pier delle Vigne, E. questo duo esazoni stanne del libro reale, insieme celle altro melte di Ruggieri Puzilese.

Dallo silo e dal modo di questo trovatore pare che florisse alequismi prima di Fre Gello Vigne, che ilatorne al 1100 circa, o fores anche prima; e sarà stato per avventure uno di quoi dicitori in rima, di cui para li Novellino, che si stanno alla corte di Guglielmo III e di Sicilia. In quol tempo cra pregio degli ingegnosi trevatori il sostonero e diffendero i più deicato, le più straze, le più firrice o le più parace questioni di amoro e di cavalloris; a coloi era tenuto più valente, che sapare travar cose più novo e più saparendenii. Rasgeri Pugliese fiu uno di quelli che, troppo survendo alla strana usnaza, detroi tante di Dono nesiliero, che il suo nono è rimasto finora oscuro, e noppuro si trava registrato nella soliriori dol'travatori islainai. Esi diletto teccisivamente de construpenti, e su vede chiaro, che.

secondo lo side de pout arabi, tende ed ogu modo a sorpendore, o predurro grandi effetti di meraviglia. Malgrado di questo sun dictole, ani sembra cho non si deliba i totto disprezzare; o dia givit sempra dio studio della lingua e della lutteritura antica; il conoserso mella prima origino della poesia tutto i maniere che assumeva e, tutte lo trasformazioni a oui coll'andar del tempo malva soggetta, prima di giungere allo sitto e alla lingua del Signor di Ravonas, di Baustoo, di Lupo Gianni, di Gianni Alfani, di Guido, di Ciao, e del aommo Dante Allachori.

E per questo inserisco nella mia raccolta un lungo frammonto della prima canzono a contrapposti e bisticci, per dar un saggio della maniera originalo di noctare di questo antichissimo trovatoro. La seconda canzono è di tutt'altre stile, e si nubblica per altra raziono. Afferma il Ginguone, che i primi trovatori italiani non san quol cho si dicono, nè sontono i giuramenti cho fanno, nè le querele, i corrucci, le paci che esprimene; che non si vedono mai aspettar cosa reale, nè aver cigia, nè rammarico; e cho trovano il modo di parlaro sempro di amoro, senza le speranzo cho dà l'amoro, senza entusiasmo, senza ricordanze. So i nostri primi trovatori tendovano a un oggotto reale, so speravano, so temevano, i loro versi, ner chi li sa intendoro, lo provano. Un simile giudizio non poteva che uscir della penna di uno straniero. Io potrel qui citar una lunga scrie di poesio dei primi trovatori, dov'è tal catualasmo di affetta, talo energia di sentimento, cho difficilmento si troverebbero in un moderno : e ve ne sono un buon numero di tali , cho non s) potrebbero mai dar alla luce dello stampo senza effendero lo leggi della santa onestà : le quali , como in Buggieri Puglieso , dimostrano in que buoni trovatori la più fina o la più consumata malizia.

Theopoli, settembre 1815.

### FRAMMENTO

### DI UNA CANZONE

Entrathe dal codice doi Grevatore Staliani, dotto il libro roale, 3793 naticano.

Umile sono ed òrgoglico o, Prodo e vile e coragioso o, Franco e sicuro e pauroso; E sono folle e suggio. Largo e scarso e dubitos o, Cortese e villano e nodioso '; Facciome prode 'e dannaggio ': E diraggio-Vi 'como Mal e bene aggio.

 Scarso, avaro, scattasio di largon) Gili antichi aranato scottine a inrodure per aran io ndoo. Notessa, per alcera di modiore, qui pere valga odutore. pro, nuls.
 ) damno.
 5) D: quests spensaturs, con tento frequent negli antichi, giovarensi poscia assai i posti.

Poveno e ricco e disastato '
Sono, e fermo 'e malato,
Giovano e vecchio ed aggravato
Sono, o spessamente
Mercè faccio e poccato ';
Ch' io favello e non son nato,
Sono disciolto e legato
Lo core e la mente.
Or intendete la ragione:

Umile sono quando canto; E orgogliceo, che golea '
Quella, per cui mi dolea,
S'io la potessi avere.
Savio sono che non deo ',
D'orgoglio non ha 'tanto nemico;
E sono folle, ch'i on 'imbrico '
In così alto amore;
E villan, ch'i o mi disdico '

Giorno e notte sto in pensagione 4.

Di tutte altre esser amico.

Largo son del fino amare,
Searso molto d'obligre

i) diagrita. Dicestus malouras, ario per malargio, agio. 4) Il Bembo sanonas pel marsina del

colice. Farme pri sano. Mena alla Canes.

3) Peccata era preno i rectà intinui
qualumqua moncemente contra la celegiona,
la pestia, la curillaria, il dottata, la gratilaria, a noche la più amplice contratorna.
Qui pura aba neglia dire contenta y aces che
al tempo dai trea soni a un ma più larga siquificate, e al dicessa gli colte contratorna.

a più amplice con unicom.

5) m' laduigo, m' imp alla dien acustesia e acci che Vocabulacio.

5) apparison, desidera, de godera.
6) più eles aon dece.
7) una est de la litta come me.
5) se' labrigo, re' impecto. Merce al
yorabolario.
a) mi estuto, tiennaio.

il regno, la sita, ec. ] all am l'opposes di

mares , a 11 dierat eli fece maren della inta-

e per mircè eli nesa la maia e la nica .

() pensions.

Tomo t.

Quella che mi fa pensare La notte e la dia '.

Ruggieri a pugliesi conti

Cavalieri marchesi e conti .

Lo dicono in ogni parte ,
Che mali e beni a lui son giunti .

Madonna li sembianti ha conti <sup>3</sup> ,
Lo coro mi rauna e parte .

E l'avventura sempre scende o sale :
Tosto avvene a l'omo bene e male .

#### CANZONE

Estratto dal codice dei Ecovatori Italiani detto il libro reale, 3793 caticano

L'altrier fui in parlamento ' Con quella ch'i'aggio amata: Feceni gran lamento,

a) sampra.

a) Blustri a famori.

b) bella, edoranti.

d) Parlamanto vale presso gli entichi

iuliati qualmona convegno di dua e più persone all'oggatto di arressa di polizion szagionza d'azmi, d'amoza e di catalleria - Ch'a forza è maritata '; E dissemi: drudo ' mio , Merzè ti chore ', or m' aiuta , Che tu se' in terra il mi' dio . Ne le tue mani mi sono arrenduta; Per to ' colui non vogl' io .

Certo hene deggio morire, Che lo core del corpo m'è tratto. Veggio lo mie padre ammannire \* Per compier lo mal che m' ha fatto. Stri \* die, o rmi consiglia, E donani lo tue conforto Do l' ome d'a forza mi piglia. E guana \*, lo veggio io morto! Di farmi dolo \* s' assottigia \*.

Drudo mio, da lui mi parte to,

1) Qui manitota pasa ahe voglia dise solumetta fidantata, promassa a manito.

a) Drudo sal paimo arcolo della liogna riguificasa antesta onatto, a fa analse oraço

ad asprimera suoti affecti.

3) chiedo . Charere è dal latino quocrere .

4) Per atros tos , pes ader to .
5) fare i preptactial pas le nosas . .dm-manufes è nal Vocabolacio cun na solo attamoin di protes .

6) aire, ann, mpetro. Le donne la detto di appun chi egli à in teara di aco dio. Come i casalical climerito der, diva la loro doces, and quasta donne chimme dio devi il ano amanta. Nai Votaloderio è den ma non dio le quasta attributanto.

 Guana, ance da' tronscori non registanta nel Vocabulação, sale alanos, incansataica, ttiaga . In so trosatore a di cai con mi sovalum ces il nome, si laggo:

Sì come al canto dalla bella guano Oblica no nemerio peù tampo el greso .

 Dole qui ata pea delesa, pens. È anore usare in questa aignificazione delle donce arebbe a luces. In Trattesase a alli Monti:

Ber fin to ti po' munis' d'asseig Non m' ha" dato fiona cha do)o a guai . Rilegnatio roma nesco .

Pe<sup>n</sup>tia iniocchinit n' ha da ito ma dolo? Puzzafella zomonatea -

9) s' industrus pei attelie -10) mi pasti proglissi dalle son usoni -Cori mandama, s'issas pen usodami, ttessi - E tra'mi di questa travaglia '; Mandame in altra parte, Che m'ò in piacer san faglia '; Che 'non m'aggia in balia ' Lo padre mio che m'ha morta: Non par che pro mi dia, Se non di gioia mi sconforta, E di beno far mi disvia.

Donna, del tuo maritare
Lo mio cor forte mi duole.
Cosa non è da disfare;
Ragion so beno clu non vuole.
Ch' io t' ano sì lealmente,
Non voglio che faccia fallanza ';
Che ti hiasmasse la gente,
Ed io ne stesse in dottamza.
Dico il vero fernamente.

Assai donno marito hanno, Che da lor son forte odiate: De bo 'sombianti li dano'; Però non son di più amate. Così vo che tu faccia: Ed averai molta giota Quando.

Tutt' anderà via la tua noia, Di così fare ti procaccia.

i ) travaglio .

a) Mana fallo. Ebbero gli antichi ara, ara pen annta, sanza. Fagira, nal latina dei basii tempi fattur, non è meras franca se, come aredante il Monti.

åt stiecht.

<sup>4)</sup> it codice legge: Che non eggie im belle:

<sup>5)</sup> mediace , mianti alla feda data .
6) fenno bijon viso . Li per lovo .
7) Querto igreo ei teer pas nigatà .

# INCERTA DONNA

### DUGENTISTA.

Chi sia questa donna dugentista rimane incerto, peichè la noesia si trova nel libro reale senza nome di autore. Collo induzioni o to congetturo si può andar tanto lootano, quanto uno vuole, E si potrebbe diro che è tutta maniera di Nina siciliana, di cui abbiamo dell'altre poesie : si potrebbo dire che l'arte di andar a caccia colto sparvicre era in uso comunemento io Sicilia a' tempi di Federigo II e del ro Manfredi; e tanto è vero, che lo stesso Federico serisse un trattato della caccia cogli sparvieri, o ro Enzo rammenta sovente, como anche appare nella nota al sonetto, quest'esercizio dei nobili gentifuomini siciliani. Potrei dire ancora molte altre cose, ma non notrei mai provare di chi sia veramente questo sonetto, il quale, non si può negare, pel tempo in cui fu scritto, è un prezioso gioiello. E veramente la condotta non petrebbe esser meglio ordinata. Vi si scorge un vero movimento d'estro poetico, Entra di lancio nel lamonto della perdita del caro augello, e del doloro cho ne sente, perchè l'amava oltremisura. E subito dice le ledi dello sparviere; - era maniero - era delicato -. Poi si duote ch'egli è insuperbito oltre l'usato - o , quel ch'è peggio , e else più l'affligge, teme che un'altra donna l'averà in balla. E s'indirizza con no apostrofe tutta affettuosa allo sparviero, e gli rammenta il bene ebo gli ha fatto, e gli ornamenti cho gli facca portare, o deplora novamente la superbia e la ingratitudine dello sparviero. È pieno di verità e di passiono, di tenerezza vera, e di vero dolore. E intanto impariamo cho gli faceva portaro un sonaglio d'oro, è che le geotili donno solevano poscer i loro sparvieri più gentili e manieri , e che si prendovano piacere a educarti . Però non ci faran più meraviella i racconti di tanti tratti di destrezza e d'intelligonza di alcuni sparvieri, perchè la benevolenza vera di donna bella, gentife, coricse e affettuosa, può destar l'intelligenza nello piante, non cho negli sparvieri. Postici , luglio 1845 .

### SONETTO

Estratto del codice dei Grovatori Italiani , Netto il libro reale , 3793 noticano .

Tapina me, che amava uno sparviero; Amaval tanto, ch'io me ne moria: A lo richiamo ' ben m'era maniero', Ed unque ' troppo pascer no'l dovia'.

Or è montato \* e salito si altero , Assai più altero che far non solia ; Ed è assiso dentro a un verziero , E un'altra donna l'averà in balla .

Isparvier mio, ch' io t' avea nodrito; Sonaglio d' oro ti facea pertare, Perchè nell' uccellar fossi più ardito;

Or sei salito ' siccomo lo mare, Ed hai rotti li geti ' e sei fuggito Quando eri fermo ' nel tuo uccellare.

## i } Dante :

Gittanii di quell'lito ad uon ad uon Par ceoni , come augel pri 100 richiismo . a) pisenzole, graziose , abbidicora . Be Puno :

Ben redut' ho giocando. Da fora li seltaggi aparticiò Prendereg a for resultri direntare .

3) mei . 4) doses. E sotto solio per solta .  isorgaglico.
 lat. Tu ti se fatto vitero como il mara quando il cento lo gonfe.

neare quesde il rento lo gonfie.

2) Geto è sa leccivata de palla che uslege a' più degli accelli. Si osa ari plusale.

In un moretto leccitta di Niccolò Rocchisselli, che presto non serà più inedita, si lecenti.

I'ho, Gioraeni, la gembe un per di gml.

3) riselate, esperto.

# IACOPO NOTAIO

DA LENTINO.

Fu di profosione notale, o, secondo alcuns, flori nel 1230; ma lo credo che sarbibe più estos estrebe al tempi di Rederigo II. e, di Pier dello Vigno, ciol intorno il 1220. Il Trissino e il Bembo lo riguardano come uno de migliori rimutori del primi tempi; e Lorenzo Il Magalfico lo dice grave e senteniroso, benebè spogliato di eggiatria. Danto Allighieri, nel libro della volgar eloquocaz, cita di lui una canzono.

Madoona dir vi voglio;

ad esompio di chi tra i pugliesi si diparti dal linguaggio del volgo, per seguire una favella più nobilo e più ricca e più compiuta, cioè il il volgare illustre d'Italia. Nella Vaticana e in altre librerio si trovano ancora dollo rime incellio di questo autore.

#### SONETTO

Estratto dal codice dei Georatore Staliumi, dello il libro realo , 3793 naticano.

Re glorioso, pien d'ogni pietate, Non guardate a' prieghi che fanno i santi, Nè agli augeli che vi stanno davanti, Cho per lor gioi' questa donna chiamate.

Guardate a noi, che nella sua beltate Vediamo amor, la onde siamo amanti, E cognosciam per fermo tutti quanti, Che in lei è pinta ' vostra macstate.

Che vedendo lei benediciamo La vostra gran potenza, che ci ha dato Di voi esempio ' per la nostra fede.

E se voi non ci avessi \* gran mercede \*, Ciascun di noi morrebbe disperato , . . . . . . quanto noi amiame .

<sup>1)</sup> dipiote. I troratori banco quan rampre, pingere, pinte per dipingere, dipinto.

a) immegine.

4) companione, misercorda.

#### SONETTO'

Estratto dal codico dei Grovatori Italiani, detto il libro reale, 3793 onticano.

Fine 'amor di fin cor vien di valenza<sup>2</sup>, E scende in alto core somigliante, E fa di due voleri una voglienza <sup>3</sup>, 'La qual'è forte più che lo diamante,

Legandoli con amorosa lenza Che non si rompe, nè scioglie l'amante, Adunque chi sua donna perder penza', Gia di fino amador non ha sembiante,

Che fine amor non tiene sespezione, E non perria cangiar la sua intendanza ' Chi sente forza d'amorosa spene.

E di ciò porta ' la testimonianza Tristano e Isaotta con ragione, Cho non partiro ' mai di loro amanza.

") Questo renesto è assai pregrente perchè combos ramo il codice d'amore de cavalueri amochi e de'trocatori : 1) fedelaç o meglio gentife, dilicoto :

2] nasee di refore e di rich .

3) colonià. Questa medestan peneiero lo troto nella Tacole Rotonde e che sendre neer apprato queno socito e con in dice.

Tomo 1.

che l'amora des far da des solari un tol volere e da due cora no sul cota pe-41 monte.

5) Pa osteresto che infeminaza infendensa , infinise valgos emore a oggitto rosto.

6) fa . 7) non 11 dipartment.



# CHINCIO FIORENTINO.

il nome di Ciuncio giungo affatto nuovo nel numero dei trovatori italiani. Nel libro reale ha cinque canzoni; delle quali due fan parle di questa raccolta. Notizie di lui non ho. Dalla maniora di trovare mi pare contemporaneo di Iscopo da Lentino.

### CANZONE

Estratta dal codice dei Grovatori Italiani, delto il libro reale, 3793 vaticano.

Ben mi pensava, core, Trarti di signoria D'amor, ma la balia Sento che non è in me, nè lo podere.

Core, poi ch'io t'ho dato In cotal signoria, Lo male a te convien soffrire o il bene: Ch'io non avria pensato Mai, alla vita mia ',
D'aver si picciola possanza in tene ',
Ch' io son stato in gran pene
Per trarti fuor d'amanza;
Ma la mia desianza
Me n'ha tolta la forza e lo podero.

Lo grande mio desire ,

Che signoreggia forte '
Ogni altra mia virtute corporale ,

Quando penso al partire ,

Vuolni condurre a morte ;

No forza alcuna nò ingegno mi vale :

Poi mi conduco a tale ,

Ch' ogni mio pensamento

Non può aver talento ,

Se non di soddiese al suo volere.

Poichè il mio desiare
Metto in vostra possanza,
Gentil madonna, ogni mio valimento ',
Molto poria mancaro
Poi la vostra noncanza,
Se sempre il meritaste ' di tormento;
Ch'io non vo far lamento
Del gravose maritre:
Che odo spesso diro;
Che per un hen, gran noi' ' torna in piacere.

3) nel cuso della cua sua.
2) Tene, mene co, per ma, se ce, son rumani nel dialesti umbro, coca, comane-son, e nel contado a nilla pleba cuenta.

3) grandamenta, potentemente.

§1 salosa.

5) trembiasta, tummeriste.

6) maia, cama grea'.

Amor, che senti oltra coraggio i umano, Poi che in tua nobil mano Fedelmente son dato, Prego, che in alcun lato Facci stutar i lo mio gravoso ardore.

### CANZONE

Estratta dal colice dei Grovatori Italiani, detto il libro reali , 3793 vaticano.

Doma, io foreraggio lo podere ',
Cantando mio rinnovato desire
Tutto in vostra laude
Lo cervio in vecchierza serpe chere,
Poi ' 'ba mangiato, beo ; ciò odo dire
Per tema della fraude
Del veneno, sicche poi rinnovella '
Similemento è quella
Vostra dolce accoglienza, che fuor pinse
E immantinente estinso

t) cers. Vote dilla pross a dal 12150 argh satichi i piacqua sotha all' Atiosta. a) tmerzian, titingmen.

3) in finarrà il poissa, mal sforsenà di fera quanto to e poteo.

41 priebba dope ebe . 5) Brantte Letini, Testro, n E quesdo. I torus much lattiere is not recebinum, ortis malattis, alli mengis la corpusta a a pre la pouza del mino as ne tra di ana finitana, a bee molto. Ed in questa menima muta na pela, e gitta la sue coma a la secchinara.

the net the best one

In me la pena di vostra veduta. Quando per rinnovar 1 fei la vonuta.

Cosa ch' è tratta fuor di sua natura Per virtù d'argomento poderoso. Com' acqua per lo foco. Ritorna tosto a natural statura ', Cessato l'argomento a lei noioso: Siechè dipoi non poco Monta natura più , cho ' in prima essenza . Così la non presenza '. Donna, di voi quasi d'amor mi trasso Per sua virtà , che stasse ; Ma poi ehe a me, lasso, è ritornato Lo mio desire, è in voi troppo montato.

Verso la vostra altezza mio lausore ', Da noi vi son donato: Che già non verisimile parria Che uomo sol fosse di ciò fattore . Che impossibile dato A ciascheduno è in comunitate. Dunque con veritate Vostra apparenza di voi tutto spanda Ciò che ragion comanda. Che passate natura sì in eiò fare Como in essor laudata, ciò mi pare '.

Madonna, volentier non moveria

t) ringgrarmı.

<sup>31</sup> state , condisions . Mauca alla Caustar il Manuari va no pose un esempso del Malesproi . 31 che non era ec-

<sup>()</sup> Fauresa tert, come al muo parere ec-

ål Jode . 6) lat. di ciò che è impossible re-2) Modo comunistimo a tetto cons-

Udito bo raccontar per veritate,
Cho l'aquila mirando nello sole
Diletto ha per natura,
Sicchè v'adduce i figli più fiate;
E qual più volentier mirar vi suole,
E in lui mette cura.
Coal l'amor n'è avviso 'che gli amanti
Induca 'tutti quanti
Verso la chiarità di loro amanza ';
E qual più con leanza
La mira, come piace al detto amore,
Quello ritien per suo fin 's servidore.

1) gradico. a) conduca. 3) doors amers . 6) fedele .

# POLO DI LOMBARDIA.

Fu da Castello, e nativo di Reggio di Lombardia. Fiorì circa al 1220. Le sue poesie sono in parto a stampa, e parte giacciono ancor inedito nella polvere delle biblioteche.

## CANZONE

Estralta dal codice dei Grevatori Italiani, dette il libro reale, 3793 valicane.

Doglio ' membrando il dipartiro, Che fece da me l'avvenente ': Giorno o notte istò in languire, E piango e sospiro sovente: E dè tal la mia pena forte, Che quasi mi mena a la morte. Membrando ' mi veggio a tal sorte, Che perdo le ocroe e la mente.

s) m: doglio, mi dolgo. s) la denna bella e gensile. 3) ripensandovi .



La mente e lo cor perdut aggio, Como del mio amor lontano.
Farò come l'uomo selvaggio,
Che canta per lo tempo estrano,
Aspettando il huono tempo che vegna:
Cotal natura in lui regna.
Quest' esempio è che m' insegna
Rallegrar lo mio cor, se vana \*.

So vana lo mio core di pensare, Non vana lo suo in dimoranza. Usata cosa è l'aspettare Qual uomo d'altrui ha pesanza <sup>2</sup>. Così consumoni aspettando, Con pianto e con sospiro stando: Ben credo morir desiando, Membrando lontana speranza.

Vanne, lamento, a Fiorenza; ""
Da mo ti parti, o saluta
Colej in cui regna valonza,
Per cui lo moe cor non s'attuta,
Ne mai non credo attutare',
Ne altra mai sì amare.
Ben mi dovria rimembrare segli adpost
Ben hi dovria rimembrare segli adpost
Ben ta dovria con giona che di lei ho avanta.

Che pento lo cere e la men-

untos i sansia E

e) L'ocuso altergno ricorre in queri totte ven senier il badon 1 3 500 è tenertori. Diceso che pinagra al seniera di companione con cumendo il rempense, ori calligrara di cristo, dereccio che dopo il contro in con di cristo, dereccio che dopo il contro in con di cristo, dereccio che dopo il contro in con di cristo, dereccio che dopo il contro in con di cristo, dereccio che dopo il contro in con di cristo, dereccio che dopo il contro in con di cristo, dereccio che dopo il contro in contro di cristo, dereccio che deporti con contro di cristo, dereccio che della contro di cristo, dereccio che della contro di cristo di cri

## CIACCO DELL'ANGUILLARA.

Dante Allighieri, nel suo viaggio in mezzo alla perduta genle, là netrao cerchio dell'inferno, dovo son puniti i golosi, aotto una piova clerna, maladetta, fredda e greve, mira levarsi un'ombra, e così movergli parola:

O tu, cho so' per questo inferno tratto, mil disso, riconoscimi, so sai: Ta fosti, prima ch' io disirsto, fatic. It lo a loi l'amposcia cho tu hal Fores ti fire foor della mis mendo. Si che non par ch' io li vedesi mai. Ma dimmi chi tu so', cho in si dolente Luogo se' messa, co al ai fata con chi chi vedesi mai. Cho s'attra è maggio, molla è si spiacente. El eja mor i la tus città, ch' eja Cale gia mor i la tus città, ch' eja Cale gia mor i la tus città, ch' eja Cale gia mor i la tus città, ch' eja Cale gia mor i la tus città, ch' eja Cale gia mor i mi chimanso Colteco: Per la diamossa colpa della gola. Come tu vedi, adá si soccia smi fiacco

E subilo Danie, il fierissimo ghibellino, dimostra una gran compassione per quell'anima tormentala, o gli risponde:

. . . . Ciacco , il tuo affanno Mi pesa sì , che a lagrimar m'invita : Ma dimmi , so tu sai , a che verranno

Tomo t.



Li cittadia della città partito. S'alcun v'è giusto: e ditumi la cagrone Perchè l' lu lanta discordia assalita. Ed ogli a me: dopo lunga tenzono " Verranno al sanguo, e la parte selvaggia Caccerà l'altra.

E 6iseco prosegue oltre , profetizzando come la parte bianca caccerà la nora , ma ristorata in capo a tre anni ,

Con la forza di tal che testè pinggia,

si riabrenblo a lunga e superba vondetta. Gli fa poi dire, che due soli giudi, ciò di ne soli honoi e secenati pensateri si tevano (nº lirenze: ed alcusi crojono, ed lo crolo, cho Dante intenda parlar di se o di Galiò Cavalennii. E avendo Giacco finito il suo dire, c posto fine, come egli dire, al laciratibi sonoe, Danto non è anore azioi di ulifio, e anova genifimente gli domanda conterza di più coso e di più persono.

> . Anov vo cho m'insogm , E che di più parlar mi facci dono . Farinata e il Tegghialo, che fur sì degni , Iacopo Rustiencei , Arrigo o il Mosca , E gli altri che a beu far poser gl'ingogni , Dimmi ove sono , o fa ch'io il conosca ; Clio gran desio mi stringe di sapere so il sici di adoletia no in interno eli attosca .

E Giacco risponde alla dimanda ancora; ma breve, conciso e in tuono altero:

Diversa colpa giù gli aggrava al fondo:

Se tanto scendi , gli potrai vedere .

E poi soggiunge da ultimo:

Ma quando tu sarai nel dolce mondo,
Pregoti che alla mente altrui mi rechi:
Più non ti rispondo.
Gli diritti occhi torso allora in biechi:
Guardommi un poco, o pol chinò la testa:
- Badde con essa a nar degli altri cicchi,

É da osservaro cho Danto, nel suo viaggio per la città dotente, no si ferma giammai a pariaro se non con personaggi libustri e cito-luiri, o per alto, a nobio ingegno, o per grandi fatti, o sdegna diferamente la gente vito, la gente da mulla, color cho mai non fur vivi, o quando no incontra, o isi fo dir dalla sua guida:

Non ragionism di lor, ma guarda o passa.

Chi sia stato questo Ciacco, i commentatori non lo sanno spiegare; e tutti si fanno maraviglia como Dante si fermi a discorrere di si alto o nobili coso con un nomo da nulla; e che, sprezzando tante altro grandezze terrene, cost vivamento s'annassioni per costni. Ma l'ossersi il poeta fermato a parlar con lui ; l'aver domandato al medesimo dei destini della sua patria: l'alta compassione cho per lui dimostra: l'insistère di miovo, e con tanta premura e lante amore, per saper altre coso da quel dannato; infine , la preghiera che il dannato fa al noeta, che di lui si ricordi quando sarà di rilorno all'altro mendo : chiaramente provano, che questo Ciacco devett' essere nomo fornito d'ingegno, e ornato di belle e nobili qualità; ma solo inteso a menare una vita allegra o da gandente; di modo cho io per tutto queste e per altre ragioni sono indetto a credere, che il Ciacco di Dante sia quel Ciaceo dell' Anguillara, di cui per la prima, volta si mandano a luco lo poesie. Anche la sua maniera di poetaro mi conferma in questa opinione, Egli dice che Dante nacque prima ch' egli, Ciacco, morisso;

Tu fosti, prima ch'io disfatlo, fatto.

bal che apparisco, che cra visatto nella gioventi di Bante, cioè aino di 1975 circa, quando Dante avva quindici ami q, npiglianio il tempo di mezzo, che isi visatto sessati anni, sarebbe nalto nel 1215, e avvebbe caminicato a trovar versi nel 1235 circa, tempo che corrisponderebbe castilicato a trovar versi nel 1235 circa, tempo che corrisponderebbe estituinente alla maniera di poetare di queste Ciacco.

Besta a vedere chi fosse questo Giacon, o di qual paceo, il più dei commentatto della Bivina Commedia sono inclinati a ercolerio addirittura fierentino. Serive il Landino: . Dicono che fu uomo assal cloquente, o pione di urbanità o di melti e di Leccie, o il sourissiman conversaziona, e non fingrudunte, e nelle altre coso degne di escrenanto; una taulo servo della gala, che in hevro tempe consumato lo auvo estamano, omne istimone o persisti froquentata e le caso del polenti, o ono lo sue facerice e mutti necolitava a horo bocconi - . Qui pare choi il Landino, e gii altri comunutatori, abbiano confisse miserne il

Ciacco del sesto canto di Dante coi Ciacco della giornata nona del Roccaccio, mentre son caratteri di tanto diversi. Esaminando bene il testo della Divina Commedia o lo parole che Ciarco tiene con Danto si vedra chiaramento cho egli non era fiorentino, e cho non potova essere il Ciacco parasito del Boccaccio, Egli dice, voi, cittadini, mi chiamasto Ciacco, E più sotto; la tua città . . . seco mi tenno in la vita serena. Se culi era veramente fiorentino, avrebbo dovnto dire: i mici, o i nostri cittadini, o concittadini, mi chiamareno, o non voi cittadini mi chiamaste; e la mia o la nostra città, e non la tua mi tenno. E quel verbo tenne pare che più particolarmente alluda all'ospitalità: o voclia dire: nella mia verde età, nella mia gioventà, o ne' termi ner me prosperi. Firenze mi tenne in osnitalo albergo. E so Cincco era il suo vero nomo ci non avrebbe mai detto, voi fiorentini, masi voi soli fiorentini mi chiamaste Ciacco; ma avrebbe detto: lo fui Ciacco oppure: io-fui chiamate Ciacco. Ma qui pare cho era chiamato Ciacco, o per soprannome, o per nome, como si diceva, di guerra, o per abbreviazione di lacopo solo a Firenze, e diversamento altrovo, o che lo stesso era chiamato Ciacco a Firenze e Iacope a ltoma.

Il trattenersi di Durle tanto a lungo coa questo dannato; o il domnadare o l'insistere qie fi il poota per saper da quello quadelno cosa do futuri destini della sua patria; o la nobiltà o la fiercezza della risposto ili Giecco a Dunto, Giacco II dannato, a Dante il mandato di Dio; o quella fiera ultima replica:

Più non ti dice e più non ti rispondo;

e quel duo versi notabili della tenzone:

Madonna a inc iion piace Castolla ne inoacte,

son parede o medi son da parasito, ma da uromo di nobilo stirpe, o a a verze all'impero, o che penojitatio in un akiso di affami, o nel di colimo del gial non può dimensitorare lo usanzo e lo abitudhi dell'ansopranomo o per abbrevizzione di hospo, dover' essere un gran persopranomo o per abbrevizzione di hospo, dover' essere un gran persopranomo o per abbrevizzione di hospo, dover' essere un gran personaggio o per nancia o per sue qualditi morali i, il quale pel diananovizió della gola, sexas darri pensiero di gioria o di patria, com' è più stretto torever di ogni dettalino nandi in riobili sittere, non attese the a monar vita allegra e da gaudente, o però giustamente messo da Dabte all'inference B. venendo all'ultima nondiamoso, e' si sopo molto ragioni per credere, cho questo Ciacco di Danto sia il medesino che il nostro Ciacco Tevastore, a il nivrostro dannola sia un Iscopo degli Orsini di Roma, i quali nel 1210, conquistarcono il fendo, e cangàreno l'arme e presero il itiolo di condi dell'Auguillara, Non mi si può oppiere chi Danto i soli chiama Garco senza più, perchè Danto selguava certi cassti stanio ridicoli, che avcelbero totol dignità al pomona serro, come avrebbe fatto questo dell'Auguillara; suri qualo seberzando il Lacca nell'golishia con Andrea dell'Auguillara; seripes:

Qui giaco un morto riverso Fu gobbo, fu da Sutri, fu dottoro; Ma gli ebbe un nomo tanto traditoro, Ch'io no'l' vo dir per non guastar un verso.

Roma, aprilo 1845.

#### TENZONE

Estratta dal codice dei Grovatori Italiani, dello il lileo reale, 3793 malicomo.

### AMANTE

O gemma leziosa ', Adorna villanella , Che se' più virtudiosa Che non se ne favella ;

1) Leutora oggi en di grania affettita, di smanteria : qui eta per deliantea, granicia.

Per la virtude ch' hai . Per grazia del signore 1. Aiutami, che sai, Ch' io son tuo servo, amore '.

#### DONNA

Assai son' gemme in terra Ed in fiume ed in mare, Ch' hanno virtude in guerra. E fanno altrui allegrare. . Amico . io non son dessa Di quelle tre ' nessuna: Altreve va per essa, E cerca altra persona .

#### AMANTE

Madonna treppo è grave La vostra risponsione: Che io non aggio nave, Nè non son marangone Ch' io sappia andar cercando Colb ove mi dite Per voi perisco, amando, Se non mi sovvenite.

f) smoir.

a) dunice per sciantr. 3) Ir i. Nun son aucome ne remester me

fluralt of region. 4) Partonn fo arrente un con metrana, come due con piacare nella penultina etrofa .

<sup>5)</sup> Rayangonr , accondo H Vocabelario , che elleer solumente degli erempi modernisnum; è gradio rès ripesta la coas cadata sa room, o recourse quelche rotrom delle nare - Nel dialetro renument tal soar-muro .

### DONNA

Se perir tu dovessi Per questo cercamento, Non crederia che avessi In te innamoramento. Ma, stu ' credi morire Innanzi chi esca ' l' anno, Per te fo messe dire, Como altre donno fanno.

### AMANTÉ

O villanella adorna,
Fa st ch' io non perisca:
Che l' uom morto non torna
Per far poi cantar messe.
Se vuoimi dar conforto,
Madonna, non tardaro:
Quando di 'ch' o sia morto,
Non far messa cantare.

#### DONNA

Se morir non ti eredi , Molto hai folle eredenza , Se quanto in terra vedi Trapassi per sontenza <sup>1</sup>. Ma , stu sei dio terreni <sup>1</sup>,

a) se tu 5 come fostu , sarratu ec.
3) finica. Le razcelgrae I Leanungrafi.
3) Goda, no via.
5) dici. roci, comoodi.
6) izrcen, montale.

Non ti posso scampare: Guarda che legge tieni, Se non credi all'altare.

#### AWANTE

Per l'attar mi richiame, Che adoran li cristiani: Però mercè vi chiame, Ch'io sone in vostre mani. Pregovi, in cortesia, Che m'attate, "per dio; Perchè la vita mia Da voi conosco in flo \*.

### BONNA

Si sai chieder mercede
Con umiltà piacente,
Giovar deeti la fede,
Se ami coralmente \*.
Tanto m' hai predicata \*
E si saputo dire \*,
Ch' io mi sono accordata:
Dimmi; che t'è in piacero?

1) le teogo pas voi. In fio apaga il Stato il in fidar i a vian de frum e frus, chia il dire na tempi di mezzo po frodum. Di qui ffate, she è nel Villara, pas il sarrigio abs si paratave dal resselle al feodutirio. 3) Pechiane alsuno, dice il Vocabaliaio, sale pregare ditati con gran terenico di parche. Mana però di attempe pertico. 4) Bel modo a vivo nel lingueggo famiolicas. Mastia il most di mater erastitato

nel resoro dalla lingua .

a) di cuore -

#### AWANTE

Madonna, a me non piace Castella nè monele: Fatemi far la pace Con l'amor che sapete. Queste addimando a vui, E facciovi finita'. Donna siete di lui, Ed egli è la mia vita.

## FRAMMENTO

## DI UNA CANZONE IN DIALOGO.

Estratta dal codico dei Erovatori Staliani, dotto il libro reale, 3793 vaticamo.

Mentr' io mi z cavalcava, Audivi z una donzella, Forte si lamentava, E diceva: oi madre bella \*,

s) Ve no fo fine a quistante, as detable negli. Divo Compagni:

Faccudo el figlio fine e refutaggio . A) Il mi è apesse volta un repro di

kugue, che gli entishi presero dei letini.

S; pints auche oggi unt romun faistleie.

3) odis . Audire pand tal quots del latino unt nontre reigne: pui si face odire .

ndire.

4) Disasi del minestro, dell'umico coper accettare in sesso modo le benerolarra di lai e cui si pasle.

10

Lungo tempo è passato
Che deggie aver mario ,
E tu non l' ho m' hai dato .
La vita d'esto ' mondo
Nulla cosa mi pare .
Quand' altri ride e va giocondo ,
Bie no membra penare .

La madre li risponde:
Figlia mia benedetta ',
Se l'amor ti confonde '
De la dolce sautta ,
Ben te ne puoi sofferere '.
Tempo non è passate ,
Che tu potrai avere
Ciò ch'bai desiderate .

. . . . . . . .

Per parole mi teni '
Tuttor così dicondo;
Questo patto non fina ',
Ed ic tutt' ardo e incendo;
La veglia mi domanda
Cesa che non suele;
Una luce più chiara che 'l sole;
Per ella vo languendo.

a) questo : dal latino fate.
a) Diesti di fascedette press'e poco quel cha abbases detto di fallo, anidecar il Vocabelario de raccia.

enbolario de saccia.

3) parcuoso, conquide. Monca alla Crusara il Mercuni na be ancupr, sta di prase

e is ecoro figurate .

4) coffesire e como pentara, enguare ec5) É registerio solumana tenere a pa-

rofa con un naempio del Boccaccio.

6) Int. Non si vien mai a capo di quallo che è pattuto.

Oi figlia, non pensai Si fossi mala tosa ', Che ben conosco omai Di che sa' goliosa '. Che ' tauto m'hai pentato Non s'avviene ' a putatella '. Credo che l' hai provato , si essi la novella '. Lascioti , dolorosa

Canzonetta nuvella ',
Moviti, e vanne a la palese ',
E vanne a la donzella
Clie sta ne le difese. A Saragozza la manda,
E va fedele mente '.
Cantala ad ogni banda
Per la mia rosa piacente.

1) raniva funciulla.

a) deidriora ( fodore per deriderana i trans see leggi en disisteno sepoltrano.

a) Chi-di-che.

4) raniverse pel lice.

5) funciolla regime.

6) in rali come ato la russ.

2) fatta or one.

8) palacements.
9) Coil ictus-na aperro gli antichi a e a regione; giocelic P ai sun luo fildelamanta (a coò din am dagli altri samili) ai formò del-P a lantini fiolòfic i della roce menta, i riso

Palattina foliale i della roce menta i reno caro di mana i l'anni venssivo forti mente i minico mento co.

# DON ARRIGO

VICEBÉ DI SICILIA

# E RE MANFREDI,

FIGLI DELL' IMPERATOR FEDERIGO II .

Nolla dotta corto sicilana, altera modello di genificara e di liberalidà a tutta Europa, e correspo dei migliori travetti rilatina, i cho la culla, c l'edunzziono Federigo II imperatore. Egil tenne in gran pregio la possia volgaro, c ita cultivi feliciencento, dettando altuno pregenoli possio che si travano a siumpa e manasentite nel libro reado. I tre figli di Federigo, re Rina, lona Arrigo rei di Sciliz, e il ben nato ro Mantrelli , collivarono con pari amere e felicità la volgar poetia.

Di Federigo imperatore si leggono tre canzoni nel libro reale, le quali sono tutte a stampa. È pure nel medesime codice una canzona sotto nomo di re Federigo, che comincia:

Dolze mce drude, c vattene,

la quale non so bene se sia (nedita o stampata, se sia di Federigo Il le Stovre, o di un altre Federigo re di Seilla, e su gracia sincerteza la lascerò da parte. In un codice valicano si trova manoscritto un sonotto pure incidio di Federigo Il sai pregi che de senun re, che vedrà te luce in breve in una raccolta di rima anticolcatatto da codici valicani, per cura di un dotto lotterato romano.

Di ro Enzo vi sono a stampa tro canzoni e un sonetto.

Di don Arrigo non si è visto finora poesia alcuna, ed era affatto sconosciuto come trovatoro. Vi era di lui a stampa una canzone nella raccolla fiorentina, ma andava solto nomo di Pier delle Vigno. Il Codico dei trovatori italiani, altrimenti il libro reale, la restituisco a don Arrigo, ed è quella che comincia:

#### Amando con fin core o con speranza;

la qualo è seguita dall'altra canzone che si trova nella presente racolta. Questa era inedita due o tre anni fa; se dipci sia vennta a luco non lo potrei offermero. So per caso è già stampata, si potranno confrontare le due lezioni, e corregger l'una coll'atra, o valersi, per il più facile intendimento di essa, dello noto dei due celliori.

lo ho creduto un momento che questo don Arrigo fosso della casa sendo dispagan, sindotto in errore di un nato che si trova in margine al libro reale, di mano di un cimpuccentista, in quosto precisco perole. Peter regia Impunette e; ma svendo in neguito meglio casaninate le cose, confesso che mi sono ingamanto, prestambo fede al cimpuccentista, perché questo do Arrigo non può asser altri che il glio di rederigo II, il fratello di re Enno o di re Manfredi, tutti trevatori. Il modo di postare di don Arrigo con propondo essattamento al modo chi cra in viga nel tempo in cui fiorì il figlio di Federigo, cich hol 1264 cicò hol 1245 cicò hol 1245 cicò hol 1245 cicò hol 1255 cicò hol 1255

Don Arrigo, figlio di Federigo II imperatore, nacquo in Palermo Panon 1207, Assoc fancillo di di su misi fiu da piero numinato re di Sielia. Nel 1222, a siducia suni, Federigo il volto compago melfinopero. L'amo 1234, Arrigo ramo una conquira per ausarpare il truoro pierono: di che adegnato Federigo, come reo di lesa macsià, lo condomò a perpetuto strettissimo careren nel establo di Martorano in Calabiria, nel qualo, dopo ott mai, di dobre d'incita e di lamo si morì nel 1232, e lu seppellita calle attibutio di Genera. I fre figli di Pederigo, tutti a tre furuno re o trovatori, e tutti e fer perirono di mala mori. Re Earo morì prigione di guali biologensi il Reamato Manfeli, che da cavatire prode o da re ragganino, valore samente combattendo, morì colla apada alla mano sul canopo di battalia in Revenezia.

Che re Maniredi coltirasso anchi egli la volgar poesia lo afforma di lui Matico Spinello, cronista contemporaneo lasciò seritto: « Lo re (Maniredi) la notte escora per Bar-letta cantando strambotti e canzuni, che iva pigliando lo frisco, o con isso ivano duji musici sicillini chi erano eran romanzatori : «

Questi strambolli, da atron motti, è un genere di poesia tutto proprie dei siciliani : la forma è un' ottava perfetta ; solo in quosto differisco dalle ottave del Bocesecio, del Pulci, dell'Ariesto, e del Tosso, che il aettimo e l'ottavo verse invoce di rimare insieme, rimano per lo più il settimo col primo, col terzo o col quinto, e l'attavo col secondo, col quarte e col sesto. Lo ottavo sono affatto sciofte e indipendenti le une dall'altre, di modo cho si possone cantaro come vengono a mente, le ultime dono le prime, o dopo le ultimo e le primo quello ili mezzo, senza elio nasco disordine d'idea, perchè ciascuna ottava sta da so. Contençono per lo più espressioni di amore, tenere e malinconiche. Qualcho velta carrimono il pianto e la disperazione ; di reile il contento e la gioia . Il contento o la gioia honne un metre diverse; e il metro dell'ottava rimata a guisa di strambotti ha in so un non so che di elegiaco, non conveniento nè a canti di guerra, nè a canti di gioia, Furone imitati folicemente fra i toscani da Lucci Pulri, dal Poliziano e da Lorenzo il Magnifico. Quando il poeta siriliano comincia, a mezza notto di atato, a

un le l'chiaro di huna, a centur di amoro, tutti li oggatti che la curcondiano, il ciela, l'arna, le piante, lo acque, gli cochi vivateisimi di amunti vergini, totta la mitara ridente e tranquilla, accendence inflammano la sua lervida fantaisi, si che lo ottavo searromo del suo klabbro a mille a nulle, serva de che i vena si stanchi, senza che in materia gli venga meno, yd ha sempre, senza mai cangiar tema, soes novo da dire e da centare.

Di re Menfredi nun lu viale finora a stumpa alcuna poesia. Cerde essere no il rujimo a pubblicare versi di nie; perà inendo precolore con lo miastina riservatezza, per non altirarni la tuesta di troppa correctio o di poea avvedulo. La cancone che si trova in questa raccolta è tratta da un codice onitico di una privata liberria invisibilo a immoniabile, di un paleuso secretose o bestitalo, ove sta sotto none di re Manfredi. Dipui lo l'ho travata nel Codice dei travatori italinai, altrimenti il libro racole, ma nenza nome di autoro. E pare che il unue sia stato con grun diligenza cancellato, forse perche y salarello unuel sommorio di consultato di mantido ni un'opera, una succora ol testo della modestina. La maniera di postare, o la lingua, e i concetti, e il inetto, sono del tempo di re Manfredi. Nessono megido di ro Manfredi poleva conjutare:

to porto alla corona ;

o nessumo mogão e con più verità di ro Munfredi, il ro cavaliere, il or re tovardore, podeva scatire o againgene che il servire salla sua helà dama gli sembra un allo respare. Si sa che ro Munfredi in hono trovatore, como sano padre l'imperator Pederiego, o i suoi dus fratelli do da Arrigo re di Sicilia, of Enzo re di Sartiqua. Del resto appeterò quando axià per l'apublicare un professor appoletune, che dica svar tante hello coso di re Manfredi i o vorrei che non fossoro parollo, ma so no nono. En fontieren preselve.

Delle due canzoni che si hanno qui, la prima è di don Arrigo, o l'altra di re Manfredi .

Newpoli, agosto 1845.

## CANZONE

Estratta dal codice di Garcatoti Italiani , detto il libro reale , 3793 enticomo .

Allegramento - e con grande baldana '
Vo dimostrar lo tenor del mio stato,
Poi ' di perdento - sono in grand' allegranza ':
E spero meglio essere meritato
Di ciò cho ha fatto il mio buon savere
Di buona fede o con pura leanza:
Ond' io mi veggio fallir in l'allegranza '.
Buon soccorso fa Dio a buon volere.

e) Beldonta, roce de tentecré cinette in on alle liberre lingue leilen; come puer habe ciette, e il esto inshaldannaire, e seu e preodet habdann, e T con occeterie chaldanna, e coi ette diviste de leiltha dei gon o habd de tamon; houd dei processale, hold dep' implea, habd in processale, hold dep' implea, habd in

lignog che in testi è tempi e preso tattè i popoli eignifeb erdite , fiere e giolose e cerlecte .

a i Paichè .

 Gresou il ereso de moe cilloha per via della eime in mezon.
 Tenie meno nella gioie.



Per sofferire - vien tomo a compinaento '; E per troppo soperchio uom dissequista ': Ondo languire - conviene a gran tormento. La spiciata ventura che ho vista Per l'altezza del fiordalis' ', ch' uom vede , Che dona odoro alli suol benvolenti ': Onde proveggon li buon conoscenti , Secondo l' onra, render la mercode .

Sia rimombranza - della pena oscura La baida morto di piano nascoso , E ha fallanza - che fe la . impura , E crudele a guisa . Che non sta ben tradimento a signore , Nè può regnar sua baida "signoria . Ond' io udito eggio dir molte via " Di tal morte , qual l'uom ha per amore .

Mora, per deo, - chi m'ha trattato morte, E chi tien lo mio acquiste in sua balla. Come giudeo - mi pare arò allora sorte, E loco imperial ciascuna dia. Dunque poichè son liberati Di tale pena, qual ciascun si pensi,

reati ec.

 S) Sondeliso.
 beneraglianti e beneralia. Mansa bennolenta si Yocaholario. io diliremo tono a lora terra da vola a di Irido maraggio ».

2) Motte via è più aspereiro , più guanno e piu pocito di motte volta : la cesti : illaggi semuti da opia commercia ciasdinerea, dore al parla sempre l'antico llaguagno d'Italia, surcea di dire non volta il dice non viaggia. E costa la nurelle dalli motte della contra comissione centi U si riggio vi ca no re a non region co. F.o. per rella l'abitanti la rillencia Quattro via cinqua,



Gioè, da' suoi desidesi.
 perda. Quindi il nostro adegia: Il soperchio compe il coperatio.

<sup>5)</sup> Non m'è banasa l'animo di leggias lattri nal codice quasti des versi, nè meglio gli altri.

<sup>6)</sup> malvagra - Questa parola presso gli antichi are di più lasgo ave Riveldo d'Aquino ha *luid' sera* - Cento Norella : » Quando

Rischiari il viso, al ben amar raggensi ': Racquistinsi li huon giorni fallati 5.

Alto valore - ch' aggio visto in parte. Siati a rimproccio lo mal ch' hai sofferto: Pensati in core - che t'è rimaso in narte. E com' t'è chiuso ciò che t'era aperto. Racquista in tutto il podere ercolano 1: Non prender parte, se puei aver tutto: E membriti come fece mal frutto Chi mal coltiva terra, c'ha in sua mano.

Alte giardin di loco ciciliano ", Tal giardinero ' t' ha preso in condutto, Che ti drà ' gioi' di ciò che avei gran lutto; E gran corona chiede da romano.

## CANZONE

Estratia da un cadica antica.

Donna , lo fino amore M' ha tutto sì compreso .

t) as thereon, of rabbelliars, of rec. remilias. a) perderi.

3) is fores d' Ercole. 6) ti ricordi, rammequeri.

\$1 elciliano . 6) Cort it libro seale, come il codice

Tomo 1.

4550, ch'à le copie del Bembo, banan gravdinetta . Sebbene mi pareme troppo ragia. navole la mia corregione a pare l' he valuto screanare per fedeltà .

2) facil . Le parole sincupeta a tressette

gerli sasichi si troveno e agni piè suspisto .

Che tutto son donato ' a voi amare.
Non può pensar lo core
Altro che amore acceso,
E come meglio vi si possa dare.
E certo lo gioioso cominciaro
Isforza l'amorosa mia natura;
Ond'io mi credo assai magnificato,
E fra gli amatti in gran gioi cronato.

Io porto alta corona,
. . . . " vi son servente,
A cui m'assembra " allo regnar servire;
Si alta gioi mi dona
A voi star ubbidiente.
Pregono voi cho I deggiate gradire.
E vero certamente crede dire,
Cho fra le donne voi siete sovrana,
E d'ogni grazia e di virtù compilia;
Per cui morir d'amor mi saria vita.

Se lingua ciascun membro Dele corpo si facesso, 'Vostre bellezze non porria contare . Ad ogni gioi ' v' assembro, Che dicer si potesse : Giò avete bel che si può divisare '. Voi soprastato como il ciel la terra . Che meglio valo aver di voi speratua , Che d'altre donne aver ferma certanza ; Che d'altre donne aver ferma certanza ;

a) rêrolto, dedito, e, puê ptoj armeota, data lo dope , A) Qui II codice è inintelligibile . B) sembra , aconglia . Nallo strofi 22guaria , anembrare ala par paragonre-

<sup>6)</sup> Cl sono molta belle e nobili donna. 7) corressa, coè, che na ammo.

Ancor che sia gravezza
Lo termento d'amore n'assembra bene:
Gio chi o abbo 'd'amor m'assembra bene:
E mulla crudelezza
Pott pensar lo core
Che aveste, donna, in voi, che non s'avviene '.
Gioco e sollazzo mi mantiene in pene,
Sperando cho avvenir ' pub la gran gioia.
Meglio mi sa ' per voi mal sostenere,
Che continiento d'altra gioia ' avere.

Madonna, il mio penare
Per fino amor gradico,
Pensando ch' è in voi gran conescenza \*.
Troppo non dec durare
L'affanno ch' io soffrisco \*;
Che buon signor non da torta \* sentonza.
Compiutamento è in voi tutta valenza;
E merito \* voi siote e morte e vita.
Più vertudiesa sieto in meritaro,
Ched \*\*io non posso in voi servendo amare.

r) ha: roce dei travetari; e cosi sapo, so, ce.

a) non-it r'ad lice.

3) venire, mojangungee.

4) We pare prò.

5) Cicè, gross e mples, purfesta.

our l'Prare gli contràs reservoir, como qui aft econòmicre la coccobio conoccessa

era priso anesia del significato di ricocorces-

p.) Soffreco è circope di sofferico . #1 angiante .

g) m-reb, primio,
ro) Y- quet che è datos cila nota (
delle foc Ar.

lle foe. Ar.

## PRINZIVALLE DORIA.

Bi questo travatore si hamo poche notizio. In non le creda divorso di qual Piniaviulle Doria, cho ettò dei vorsi ambe in liegua provensale, e di cui parta Rostradama culta xxxxus defle Vite dei travatori provenzali. Sella hibiloteca valicana si trovven le suo possioprovenzali, o procisamento cull' artico libro rualo vi sono due canroni faliane, una insidia, cho si trova in questa raccolla, o l'altra già stampata, ma softe nomo di Semprebene di Biologiu, che cotinuichi si.

Come lo gierne quande è al mattino;

ed è mencante di una stanza, che si trove nel libro reale, e dico così:

Porché mi siste fatts sì orgogliosa? Oi gentil donna hene svernturosa, So pensate, So pensate, Como s'avvione s donna in voritate, Mostara amore, E mettero in errore Lo su'sorvento E sì fedele amonte,

T' addoni e tolli como fa lo fanto.

Egli fa mello caro si centi di Provenza, e per qualche tompo fa polenti di Aris o di Ariginen. Fa prietteto da Beatrica, moglie di Carlo I di Angibi, ci o di Ariginen. Fa prietteto da Beatrica, moglie di Carlo I di Angibi, cho fa poi re di Napoli, e segul re Carlo alla conquista del repro nel 1888. Seriose un tentato in liegua provenzalo. Do la fina follis di amoro e i o di Napoli contro il tiranto Marfordi . Morì la Napoli nel 1976, dicei suni dopo la bettalgia di Beneverato. Cominciò a seriori versi italiani nel 1240 circa, o dipoi per aumo delle contensa Beatrico si detti in tutto a coldirera i possiti provenzato.

## CANZONE

Estrallo dal codice dei Grevatori Staliani, della il libro reale, 3793 naticano.

Amor m' ha priso ',
E. miso m' ha in balia
D' altro amore selvaggio .
Posso hen, ciò m' è avviso ',
Blasmar la signoria
Che già mi ha fatto eltraggio;
Che m' ha dato a servire
A tal donna ', che vedere
Nù parlar non mi vande;
Onde mi grava e dole
Si duramente,
Cho, s' io troppo tardo,
Consument' è ne lo doglioso sguardo .
Consument' è ne lo doglioso sguardo .

Peccato \* fece o torto Amor quando sguardare

a) press - Priss ; main are timests orgial dislate unpuletrue -

a) dialetto uspasetno.
a) Ció m' é apareo, Ció mi pare, Al mio parevade ec. son tutti modi fondazione mi se trosatori.

 Promussis don'. Anthe quests e una licenta cho se precederare gli antichi nel sor

4) No communica . 5) V. la seta 3 alla lac 49Mi fece la più bella,
Che mi dona sconforto,
Quando deggio allegrare,
Tanto mi è dura e fella.
Ed io perciò non lasso
D'amarla, oi me lasso I
D'amarla, più enemo ergoglio,
Assai più che non soglio,
Si roralmente
Eo la desio e bramo.
Amer m' ha preso come pesse all' amo.

Eo i son preso i di tale, Che non mi ama niente i: E io tuttora la servo; Nò il servir non mi valo, Nò amare coralmente. Dunque aspetto; ch'io servo

Sono della migliore; E sarò con amore D'amare meritato ':

Che lo servir non vaglia, Che moraggio <sup>5</sup> doglioso sanza faglia <sup>4</sup>.

10 . 10 (2011) of
 10 (2011) of

delle miglice donne che sie, anch emere de lei in cembio dell'amor che le poeto. 5) morità.

ne di Desta.

6) semma (ello, L. La sprofe pare sce2) passo.

4) Lat. Ampritardo, a poisible son seaso

71 des non è churro.

# FRATE UBERTINO

D'AREZZO.

Fior) nel 1240. Fu frate, o però diverso di Ubertino giudice, di cui diamo pure qualcosa in questa raccolta.

## CANZONE

Estratta dal codice dri Generatori Italiani detto il libro roalo, 3793 naticano.

Puro senno ' e leanza <sup>2</sup>, Alto saver e plena <sup>3</sup> veritate Ove dimora e grana <sup>4</sup> copiosa? Non dotto in mia fallanza <sup>4</sup>.

1) diritto accorgiorato.

3) Plent à più recome ell'otigine letiso, come classo, claso ac., per chieme,
chiero ec.

5) Grancee à ruce estichissime. e rale.

4) Grance à voce estithissime, e salt produc frutto - Is un'alica caussar menoccritta del medralmo settro si leggono querti due setal:

Le coma preude abierer di biorna, Liidi fa flori , e pullo frutto grane .

5) lot. So beug obs anch? in ron softeposto of crear. Ho riprension, ma buona fe ', sacciate, In ver di voi , la vada graziosa ; Aggio colori umani . E saver d' uom mortale ": Ma quanto I mie cer vale, Se conosce in dritta lealtade . Voglio usare in tutto 1 mio podere.

Del mie poco valore In poca conoscenza i ho usanza. Ma per la torta via a taston vado. Ma perciò ch'è onore, Uso ragione senza alcuna erranza, In quel che saccio, nè altro non m'è a grado: Bona grazia non falla Per fallo d'altra gonte, Ma è fina e valente. lo so ben trarre " senza vostro segno . E non m'addritto a vostra quintana .

Me nna cosa sola Costringe, sforza, e dà baldo " e freddore, E scalda e fredda vertute e talento. E grande porta scola ', E signoreggia ome terren signore ', Ed a cui piace da gioia o tormento.

<sup>1)</sup> Int. Biprende gif alter, ma con 10rlio, come facuo gl'apocriti, parer quello che non sous.

wl lnt. He corpo a mente d' como .

<sup>4)</sup> one rirolgo la mira. Addirittare. eldufatare , indirettare , maute al Vocabelesin t done è nesò addiritto per addirisan-

to, arcioninai da" accente lessionerali.

<sup>51</sup> sendo o uomo di legno, o sitao segno dove samm a fasice i grotteatoris a si serva unche chintana .

<sup>61</sup> edde.

<sup>7 )</sup> lut. M'à di grande ammentampento. 6) Int. Un aigune terrent auencrerca i meetals.

Quel, che di sovra al ciclo, Con l'occhio cordiale ', Lo celestiale,

Non mischiamo qui con le cose umano '.

Uno signor terrono
Comone ' in ogni regno ha signoria.
Lui ubhidisco e servo a mia possanza,
E stua fe porto in seno.
Nullo sopra signor credo cho sia,
Che in ver di lui non abbia mancanza.
Esto terron signore
Dimoranza averao,
E perpetuo strane
Finablo fiano lo cose terrone,
E, che sarà novissimo die.

Giudicaro non si poote
Senza provedita conoscenza ',
Nè senza intessa operta preferere '.
Do le chiosate note
Manifesta si puoto avere intonza '.
Chi non n' intondo datto, do' lacere.
Perfetto insegnamento
Non s' ha senza dottore;
Nè senza core, amore;
Giudica senza legge sempre tema falla,
Proori di misura in sua sentenza.

a j del cuore, della mante.

a) Così, per lo miglima, abbamo spertuti questi vassi, ma ti mance qualcha coss3) bomane a tutti i morsali.

 p) sente raseral prima proxematia informato.
 pronuntias sentenza.
 printentamino.



### \* FRAMMENTO

### DI UNA CANZONE

CHE COMINCIA

· IN GRAN PAROLE LA PERFETTA PANA ».

Estratta dal esdico dei Geovalori Naliani, Petto il libeo reale, 3793 valianto.

La pianeta maggior ' di gran potenza, Che in terra signoreggia tanta gente, Genera e creece ' assai diverse cose, In molte corpora eta sua valenza ', E in tutte appare assai spiendente; Colori creante con gran spine e rose; E a tutte dia splendente lure Con diversi splendori Insieme operatori; In molte guisa varia a chi li ' guarda, E molte volte d' abbagliar non tarda.

1) Dente:

Les menistro maggior della natura .

2) Creacere in aireifications attica man-

es alla Crutes int dà un esempio il Mannu. as , di prota .

3) tirtà. 4) Cio<sup>2</sup>, colori. Dolce ha veleno, od amaro melo;
Tristizia con gaudio insieme ad ora ',
Languir con gioia, solazo e lamento,
E talora pietanza crudelo,
E in istato ferma non dimora '.
'Duole, e da pianto con allegramento;
Come lo piace ti muta coloro;
Triati e alletta, e scieglie e attalenta ';
E ancora più, che ti diletta in pene:
E vai attorno, e tieneti in catene.

a) ad un'ora, nel mederimo rempo. a) non dimora ferma in uno stato. 3) piere .

## CARNINO GHIBERTI.

Anche questo nomé giungo nuovo del totto nel novero dei travisori italinai. Alcure sue poesie sono strappate, ma sotto nome da tri; e il suo nome è rimasto finora senonestuto. Non ho trovato dihi notarie. Peres è un nateosto del famoso enutore Lorenzo diberti. Della maniera del suo poetare sembra che fiorasse nel 1250. o le suo rimo si trovano nel libro realo.

### CANZONE

Estratta dal codico dei Grovatori Italiani, delto il libro reale, 3793 naticano.

Disioso cantare
Che dal core mi vene,
Che mi fa sospirare
E sofferir gran pene
D' uno foco d' amoro
Che mi stringe si forte,
Che nè vita ho nè morte;
Però sto in dolore.

In dolore, e di 'martiri Sento per fina amanza, E di gravi sospiri Che mi danno allegranza, Membrando a cui 'son dato A sì alto 'sorvire, Che io non poria dire ' Morte, s' io fossi amano.

S' amato fosse, ' como '
Amo, bene portia
Avere meglio ch' omo
Ch' a questo secol sia ';
Quant' eo m' aria ',
Nossun altre cristiano '
Tant' amore non portaria.

Tant' è l'anior ch' io porto, Che lo cor mi travaglia; Non mi pare sconforto D'aver pene e travaglia '. Tegnomi in grandimento '' Lo beno o lo mal ch'aggio, Che in sì alto signoraggio '' Mess' ho lo mio intendimento.

s) Di, segno di particolarità, dice li Vocabolatio, e vole sittud e alquanti. Coti dicesi pal term serso.

sai pal term serso.

a | Pressodo e quel donne.

3) mobile.

4) abiamera.

51 fresi. 6) les. Potrei stas meglio di qualunque altro che sie el monde .

7 | arrei.

2) Cristiano e pristiana televa somo
e donne. Oggi si prote tre i contedini.

g) tranglio.

10) secreminanto . Macca al Vocabolatio .

141 sicnotta - deminio.

Per lo bene ch' io attendo E desio d'avere, In fino amor tutto prendo ', In gioia mi pare gaudere. La salamandra in fuoco, Secondo ch' è detto, vive '; Ed io tale vita aggio, Aspettando gioco '.

In gioco è lo ben mio, E la gioia ch' io spero . Merzè, prego per dio, Che non mi sea ' guerrera '. Il suo dolce amor fino Aggia di me provedenza, Ch' io non vegna in fallenza, Ch' io d' amar non dechino '.

Dichini ' inverso mei '
Lo bello viso amoroso, 
Ch' amoro . . . ch' ei
Per cammino va gioioso,
E gioioso, che piace
A dir, chi n'è servente.
Eo dimoro sovente,
Ed amo si verace '.

t ) Soffeo ogni rom per fedele emore-

a) Così eredereno gli saradri, a nella zuno d'amora l'immagna della salamandra

<sup>2)</sup> diletta, piacere.

<sup>4)</sup> cer n sil .

5) energies , nemirs . La Crases non

Phase al Memera Phase on an acto caterpio del Caros

Garo. G) man renga metro. 7).pirghi, rolgs.

<sup>7).</sup>pright, tolgo.

8) dram:

9) versemeore, di cuore. Munra al
Vocebulario.

Verace canzonetta,
Di al mio amor, che non mi faccia
Si chi io trametta ',
Che il mio lavoro non ghiaccia;
Chi io fo fronda e florisco,
E non compio mio frutto.
Se tempo da disdotto '
Non mi da, heno ' perisco.

1) tralacci, sosprinda.
3) certemente - Lo questo alguificato
mance dia Crosca - Il Manuari ne di un
e-tempio del Casa .

\*\*Tralacci sosprinda .

\*\*Trala

## TERINO

#### DA CASTELFIORENTINO.

I compilstori della raccolts fiorentina stampano un sonetto di Terino da Castello, sotto l'anno 1250 (ed il tempo è esstto), indirizzato a tuesser Onesto bologuese. Altre poesie di lui si trovano matuoscritte in più codici.

### CANZONE

Estralia dal codice des Grescalesi Italiani ; delle il libro reale , 3793 varicano .

lo temo di laudare
Lo mio incominciamento
Di gioia, e più lo temo di tacere:
Che non posso accertare
Ben lo mio pensamento ', "
Ch' io l' apprendessi ' di ' vostro piacere.

s) punturo.

2) Apprendere qui vole piendere. Il Vocabolisto può giovaisi dell'esempio di Te(mo. Int. Ch'io preodussi giois, ch'sa comintiessi a gioine. 3) con.



Perciò lo temo dire :
Ed altresì covrire :
Lo temo maggiormonto ,
Acciò cho non vi paia sconoscente ',
S' io la gioia celassi .
Dunquo se no contassi ,
Madonna , non vi spiaccia .
Meglio è che il don si lodi , che si taccia ,

Don di maggior larghezza È tenuto che sia Lasciarsi tolicr gioia, che donaro. Così di vostra altezza Presi, madonan mia, Poco di gioia, che mi fa allegrare \*. La, qual voglio mostraro Per ricca gioi d'amore, Acciò che voi sacciate Quel chi lo far dico in compiuta amistato. E prenderonne saggio Dal detto do l'uom saggio: Debol cominiciamento Assetta assai miglior seguitamento.

Aspetto di seguire
Lo picciol cominciare
Con geochito servire
Ed unile aspettare,
Sperandone buon mezzo, e fin miglioro:
E pia allegro core

1) copries, tacere, 2) scortese, ingrate, sconoscente. 3) in perfetto amore. 4) Voce propria dei trovetori, a veic umile dimenso.

Tomo 1.

13

Ho d'esser compitore 1 Del mio intendimento Per quella via, ch'è per avvenimento Di piacer per ventura. Che val meglio o più dura Per ragione acquistato 1, Che non fa per ventura guadagnato.

Tegno 4 che acquisti assai Chi sa ben mantenere Quello, c' ha primamente conquistato Ma ben si loda mai ' Chi sa tanto valero. Che sì mantegna e migliori suo stato, Ed a fine laudato Meni suo cominciato '; Perchè ogni creatura Desidera sua fine per natura. Così desidor' io Le compimento mie: Ma non è di compière Altro che vostra benvolonza avero ".

La vostra benvolenza Vogliendo io acquistare, Non mo ne può fallire intendimento: Che s' io compio mia intenza \*

<sup>1)</sup> let. E son più liete di compiere il

mie iptendimento ec.

<sup>4)</sup> sequirto Cita derittamente i Il participio in luogo del sostantivo. 3) per some.

<sup>4)</sup> timo, giudico . 5) remaintate.

<sup>6)</sup> mal semire .

<sup>2)</sup> Int. E confince a foderole fine il reo cominciamento.

<sup>8)</sup> Int. II min desiderio surà compute suando avrò ottenuta la coura benerolenza.

g | intendimento.

Di vostro innamorare,
Aggio di tutto gioie compimento.
E so vostro talento
Dall'incominciamonto,
Madonna, discordasso,
Servirò tanto l'amor cho mi trasso
A voi, mia donna, amare,
Cho mi farò pregiare
Forse por lui servire:
Che val ben pregio quanto gio compire.

s) redenté, plasere.

3) Int. Poiché vals tauto meritse giole al. Int. Che los en en farb morito sur-quinte conseguirle.

tendo a lui, cioù saore.

## BONDIE DIETAIUTI.

Fu contemporanco di Carnino Gisherti. Le sue poessio sono state grana tenpo ignorato nel libro reado, e il suo nome è rimasto finora sconosciato. Firsi nel 1250; ma visse oltre al 1250, e ercisse ancora di cose morali. In questa raccolta si trova ma bollissima cananosullo stile del travatori, e un sonetto, nel quale si accosta sassai alla auora maniera del poeti.

### CANZONE

Estratta dal codine dei Grovatori Italiani, Natto il libro reale, 3793 naticaus.

Madonna, m'è avvenulo simiglianlo Com'de la spera all'uccellella avviene ', Che sormonta, guardandola, in altura, E poi dichina lassa immantinente Per lo dolzor che a lo core le viene, ' E frango 'in terra, tanto s'innamora:

1) Pensiem oltre agai dara leggiadro , me mort di Dante : Dell' altime dolerata che la saria.

Qual lodolutta che in nere al apanis Prana cantaryo a e poa tace contenta a) cadere , percuntere . In questa senso munte el Vocabulario . Così primieramente ' ch'ie guardai Le vestre ' chiare visaggie ', Che splende più che raggie, Distrettamente ', denna, innamerai.

E cest somontai, donna, veggendo; Cho mi deno amore l'ardimento Di voi atmar, sovrana di beltate: Ma sospirando, lasso, o pinngendo, Son dichinato, poi "va in perdimento Per me mercò, o franço in pietate. Ma più m'aggrada l'ameroso foco, Ovo il mio coro ardento Per voi si sta piacente ', Che por un'altra aver sollazzo e gioco.

E però "addimando solamento, Per dio, che aggiato a grado il mio serviro, Poi ch' in gradisco l'amorsos affanno, E so volote ch' io sia dipartento ' Da voi, ancor convienci partiro Da voi il squardi che languit mi fanno, E poi lo dolce riso perch' io incoro ', E la bellà che avete: E, se questo fareto, Forse mi partirò, so disamoro '.

Madonna, ben he inteso che allo smiro "

5) noicht.

<sup>1)</sup> le prime value.

a) Pronantieure.

3) hello, illectais vian.

4) foitemente. Giovetà quest'esempio el Vocabolatie. Si trova ancorà in altri trovatnii questa roce.

<sup>6)</sup> lieto, contento. 7) ch' lo mi diparte.

f) per cui in peglio enimo ad amanti.
 g) Il contratio d'énormanare.
 iv) especto.

Ancide il hadalischio 'all'imprimiera':
Di voi similemente m'è avvenuto, ,
Per un veder, ond'i o jiango e sespiro:
Che immantinente m'allumo la spera',
Onde coralemente son feruto .
Ohime , chiaro miraglio 'ed amoreso!
Si per lo primo sguardo
V immaginai', ond'ardo,
Ne del mio cor non fui mai poderoso'.

Che lo veder mi par la prima cosa, Perch uom più s' inamora per usanra: Avvegna che il piacere è l'affermante; E ciè conferma, e in esso si riposa; Adesso 'cresco sana dubitanza. E saccio ben che non varria niente Veder, se non piacesse; Che amor sa n'apprendesse: Ma, da che 'piace, amprende 'tostamonte.

Però , canzon , va a dire ad ogni amante ,

s) Immagina commos si tronstori . Iaropone:

> Il hariliaco serpente Ucoide uom col sadare .

a) alla prima .
 3) il saggio , sicè de' sourci nechi .
 4) aprenho . Bobii fiologi lo fao desivare dal provenzale mirati ; ma to lo crudo di buona origina isalama , merchè lo trou o cresto di buona origina isalama , merchè lo trou o cresto.

poi souchi distatui oosari; o forse sarebbe più sero il dire che i pro-resali hao preso il lero miralò dal meral, mirato, meraglio de distatti italiani.

 siovaetti calle mente la anetra immagine.

6) potente, padrone.
7) incontamente .
8) quando .
9) i apprende .

## BALDO DA PASSIGNANO.

Vi sono più cose stampato di questo trevatore, ed altrettante sono ancor incoltie. Egli seguì uno stile tutto suo proprio, e badò nol comporre più all'ernocnia dolle parolo e dolle misure, che alla novilà de' concetti e all' energia dell' espressione. Fiori nel 1250

## CANZONE

Estratta dal codice dei Grovatore Italiani, dette il libro reale, 3793 naticano.

Rosa autente, Splendiente, Tu se' la mia vita, Per cui vivo Più pensivo Ch'alma per Dio romita Da paura \*. Non si cura Giaunque \*

 La ferita
Ch'aggio al core.
Del tuo amore
L'arme m'è fallita '.

Se tu non mi doni

Conforto ned aiuto,
Perdo a le persone ',
Com' L'amo ch' è impenduto.

Dunque ci provedi ', piacente creatura,
Se ben conocci e vedi,
Ch'i oci sono in avventura ';

Donami conforto ,
Angelica sembianza ,
Ch'io non divegna morto ,
Per la troppa dimoranza :
Tu se' più piacente ,
Aulente ,
Fiore rosato ,
Che non è 'l sole lucente
La mattina poi ch'è levato .

Fiore e foglia, La tua voglia, Per dio l'umilia, Lo cor doglia

a) Lot. Le sando o l'usbergo che difenda es il mio petto contre lo strala d'amora non la sesta alla prova, a son forsto di usa ferire abe son la simedio. « ) Mode sunico, che sala morire. Si dicea perder l'anima la presona di abi mo-

giva acomonicato o maledatto .

3) Pronuttin piacral, come solutano gli

natichi.

4) Basero, fanora, mattavri in accomtura son undit comentici a caratterrechi.

Qui vont dua, sona a rischio a pericola di male anne a speranta di bene.



Si che toglia la speranza mia, La tua cera, Dolce spera, Che lo core mi conduce ', Al'è si fera, Fosse vora', Norte al core m'adduce.

La tua luce ,
Che riluce
Sovr' ogni altro splendore ,
Già consuma
Me, ch' alluma ,
Si \* mi stringe amore .
Si m' ha priso
E conquiso
Di core tua benvoglionza ,
Che niente
Infra la gonte
Pare mia benevoglionza .

Chi mi vede ,
Di te crede
Ch' i' aggia pensogione .
La fede
Mi coneede ,
Ch' egli aggia ragione ,
Che' I mio core
Istà in errore .
Pur di te pensare
A nullore

 gua, valgo, mena nennque le procea) lat. Che se fover vera, méndiduitebbe et 3) Tanto. § mai; continio di a tatthore, sempre. Son modi tutt'i due dei uvestore.

Tome 1.

4.5

Mi fa sentore, Se non di te amare.

lo prego , Senza nego ', Che n'aggio pietanza .

Che n'aggio pietanza.
. . legio
. . il pregio,

E tutta mia speranza, E te conforti

Gioia mi doni ch'amor non m'ammerti ".

#### CANZONE

Estratta dal sadres dei Geovatori Italiani, dello il libro reale, 3793 valicano.

Quando fiora <sup>a</sup> e foglia <sup>a</sup> la rama <sup>a</sup>, E la primavera s<sup>a</sup> adorna

 Senza regaziona. Danta esò questa soca mella Diaina Commudia e nel Canauniarea.

D'ogné merak pas masso al niego . a ) secida .

5) floriscs . 5) metra la foglie .

5) I teoratori preferinane il Cemmetale

rence al meschile rema della liegua dinatte tacenta, ed è modo antrakasamo, tettor te vo esi dialetta dell'Italia centiale.

Finanta che te fatta frundarola , Totta garanita di menta romana , Vorrei aha in afficciassi la pudessa , D. quella manta na voresi 'na sama . Hiloranifio romangaro .

De lo bello tempo che torna, Che s'allegra chi ben ama; E gli uccelletti per amore Isvernano si dolemento I lor versetti infra gli albori: Clascheduno in suo parvente '; Chi d'amore sente Veramente, Ben si dee allegrare, E confortare Lo core e la mente.

Ed to che sente amor penando, Canto per la più avvenente Ch' unque sia stata al nio sciente °, Che pur mi da morir amando. Non ho conforto d' allegranta St come gli altri fini amanti; Tutto mi sfaccio d' amanza ° Per li suoi dolci sembianti. Pensaleri tanti Discordanti, Ch'io non saccio a qual m' apprenda Ned a cui m' arronda, Che in gióia m' avvanti '.

Poichè non trovo pictanza '
Inver madonna, cui tanto amo,
Ch' unque non m' ha dato ramo,
Nè del suo amor intendanza,

a) V. la nota a alla fac 35.
b) a non pracere.
b) che lo sappia.
d) antara docum.

 Per esi an popu santas d'aner giola. Accontene unues alla Courca.
 parta.



Se non in pene ed in marthri: Ami fatto tormentare; Dal cor mi vegnono sospiri, Che mi degnano d'amare. Lo mio penare In gioia mi pare, Perchè audire non vole. Così si duole Lo mio 'nnamorare.

S' io biasimo amor farò fallenza, Che tuttora mi fa languire, Poi che mi convien servire Là ove non ho conoscenza:

### NERI VISDOMINI.

Questo nomo è pure novo nella nobilo schiera dei trovalor itani, henchi elacure suo posicio si trovino a tiampa sotto nomo d'altri. Non ho altro notizio di kai. Dalla sua maniera di poctare facilmento si scorgo, cho floriva nel 1250 circa. Il casato lo dico florentino.

### GANZONE

Estratta dal codice dei Geovatori Italiani, detto il libro cealo, 3793 nationio.

Per ciò che il cor si duole Mi movo a far lamento, E quel dolore cresco e non s'altula; Assai più che non suole S'avanza 'l mio tormento: Cho la pietà per me è smarruta ';

:) \*matrita. Su(z) , resembles , restricts — nel dialetto dei napolet — . dienten i moratore, e son modi aucor una

Credo che il mio destino E la forte ventura Ricontri ' a la pietanza, Com' acqua fredda a lo calor del foco, Non rifinai, nè non rifino Servir ' con mente pura, E amar con leanza, E trovola guerrera in ciascun loco.

Oi lasso, com' faraggio Ch' i' sto pur in tempesta, Non trovo chi mi degni consolare! Nato foss' io selvaggio . E vivesse ' in foresta! Pur non avess' io conosciuto amore, Assai meglio mi fora; Che tal doglia soffrire, O ch' aver tal ventura ', Ch' alcuna gioia non spero d'avere. Forte ' fu quell' ora Che nel mondo venire Mi fece la ventura. Po'ch' io non posso viver nè morire.

Poi cho morzè cherere Niente non mi vale. Lo meo core dal corpo uscir potesse, E davanti gire A quella, che a tale '

<sup>13</sup> c opponga, ostr. at Dr service . 3) nemies.

<sup>41 ------</sup>

<sup>51</sup> sorta . 6) poisses , meleugyreta .

<sup>7 }</sup> e sel punte , a tal' essremo .

L' ha condotto, e 'l suo mal conesce, Comegli è hacerato
Per grave mal soffrire
E per grave durezza!
Vedesselo la mia donna piangonte ',
Che m' ha innamorato, e messo m' ha al moriro
Con sue gravi ferezze:
E già non si sovvien ', lasso dolente!

3) Se lo redesse pisagenta y la mia don
 3) non vi penta y non si cicerda cha se ha
 incassorera, re.
 incassorera, re.

## PACINO ANGIOLIERI

DI FIRENZE.

Anche questo nome è stato finora sconosciuto. Egli precedette di poco Cecco Angiolieri, amico di Dante Allighiori, di cui si diriz più sotto. Pacino fiori nel 1250 circa, e fu amico di Chiero Davanzali o di ser Monabio da Soffesa , al quali indirizza alcuni sonetti. Egli dovera essore notaro, come l'indica il titolo del sonetto di Chiero: A Avisi face ser Pacino.



#### CANZONE

Estratta dal collic des Grovatore Italiani , Detto il libro reale , 3793 salicano .

Loda la biltà, la gratta e il sapone della sua dicina; protesta di veler amera lei scla; e se in questo amere viè embra di culpu, ecn facendo altro di malo, ne spora perdono de Dio.

> Gontil donna valente, Vostro amorose cere In si grande allegranza mi mantiene, Ch'io credo certamente Qual' la più di doltore, Ver' la mia dilettanza, senta pene: Si gioisos mi titene Vostro amoroso bene, E il mio servir vi piaco, ed è a grato: Ond'io orrato - più ch'altri mi tegno, Cho il vostro regno M'ha di mia dignitade coronato.

2) Qualunque.

3) II ced. be degenté.

2) Bispetto, a paragone.

Tomo 1.

13



Diraggio 1 in quale guisa Voi possedete regno, Ond' io son coronato, a mio parere: Che lo mio core avvisa. Non che reame, degno Vi sarebbe imperiato mantenere 1 Per lo ' vostro savore : E tuttochè podere. Gentil donna, di regno non aggiate, Voi pur corona in testa portate In veritate - d'assai alto valore, Cioè d'onore. Che tutte l'altre donne ne passate.

Maravigliar mi fate, Donna, quando v'avviso '; Sofferon \* gli occhi la veduta appena . Tanta è la chiaritate. Ch' esce dal vostro viso, Che possa ogni altra bellezza terrena: E lo veder m'allena " Ed attuta ed affrena, A somiglianza di spera di sole.

Quand' uom per istagion ' guardar lo suole. Di ciò si duole - il mio cor, che ha volere " Di voi vedere.

E guardar non vi puote quanto ei vuole.

1) dità. Diraggia, faraggia, e toti la terminazione in oggio di tutte le prime persone dei faturi de' errbi, con derise del prorenzale, ne, como eltri eredono, del francise diracie, fixo i n c me è modo dell'entichagine lingue stellane, simesto enco-17 mil d'alitto propoletres e nel corpo.

al timie marco. Mantenire seli co-

ternere. - Lapariata rele impero, comendo . e il trore in chil trasetti .

31 Cal.

4) "incoento, o " gondo.

5) sostingone . De sofferies . 61 ment.

21 per elem sempo. \$1 volontà.

Quando con voi stando Membrami ch' era assiso ', Con gran temenza mercè vi chiamai , Pinagendo e sospirando , Vostro amoreso vise Mi concedette ciò ch' io dimandai . Ond' io ne penso assai 'S' unqua potessi mai Meritar così grande beninanza '. Ma credo s' io avessi la possanza Del ro di Franza - o la sua gran balta , Credo saria Men grave cosa farvene quetanza '.

Quando faceste dono
Me ' di vostra amistade,
Diceste: temo non dispiaccia a Dio:
Ond'io: credo perdono
Ne farà sua pietade ',
A ciò ' chi vo basciare ogni altro rio ':
E tutto farangio io,
Dolce amoro mio ', Quanto poraggio '', che piacce gli sia,
A tutti giorni '' della vita mia;
E già ho quella via incominciata,
Che comandata
Mi fue per voi, valente '' donna mia.

1) Quando me sorricos ch' sea sedmin in tostra compagna.
4) Come dire, peuro a ripinto.
3) heat oleman, emiteña.
4) paparri, compensarsi delle cuitessa.
5) A ma.
6) Cocè la piete di Din. Peteid.
 S) pecesto . La Croses las due atempl

Cente.

g) Il verso è sense elssiene.

re) poteb .
rr) In could I giorni : '
rn) Il cod. non lis oblinite .



Alla valente, ch'è donna d'onore, Va, mia canzone, e dì che si conforti, E lealtado porti ' A mo, che le son dritto ' servidore.

#### CANZONE\*

Estrablar dal codice dei Grovatori Skaliacii, dollo il libro reale, 3793 naticano.

In morte di madonna.

Qual be che per amor s'allegri o canti Per beninanza ch'aggia o per piacere, Io mi lamento, lasso dolorsoo, Che mi conviene per sospiri e pianti Alla mia vita " mai sempre dolore; Ch'io non mi spero mai esser gioloso, Poi ' l'avvenente dolee donne di È dal secol ' partita, E sua amorsoa cera ' morta giace.

a) en fedala.

a) fedele .

\*) In quatta trancas, anto la reggine del dogento a narconde un intrabile all'itto e an fine e delicato sentira. Caratterna ca dal tampo è la pregiona a liso, cha conceda pace e perdono all'anima dalla aue cura ,

donna . 3) Per tauss in min eiga .

4) Parthé. 51 del mondo.

6) ma.

Perchè, morte fallace, Ti piacque addolerar : sì la mia vita, Ch' esser non può ch' io mai allegro sia?

Lasso I che spessamente il giorno miro Al loco, eve madomna suoi parere '; Ma non la veggio, siccome giò soglio: Ond'io coralemente ne sespiro da ciò c'hod' io non l'aggio mai a vedere. Come più guardo, più forte mi doglio. Ma non posso gli mici occli ritrare, Che non guardin nel loco Ove soleano aver lor dilettanua: Tornato m'è in fallanza Quanto aver soglio più sollazzo e gioco: Cotanto è forte più lo mio penare.

Troppo l'amor di voi caro accattai ', Gentil mia donna, e mal vidi ' quell' ora, Che fui insieme con voi a parlare; Che tante tosto ', donna, innamorai Che alla vostra heltà posi ben cura, E fuini dato ' tutte in voi amare; E più contente n'era lo mie core Assai più ch' io non so dire: Che a me parea che ogni altra disparesse, Quante più ne vedesse '.

 Addolovare in arguificate attenue area areas atempl in Crusce. Il Hanutai ar un agginate una dal Segural.
 a) companire a montante.

a j companier <sub>a</sub> montane. 3) Per sub . 4) V. quel abs e datto alla n. 4 della

e 41. 5) Teoppo curo un acetò l'auroa costin. 6) per mir etrutura sidi ec. Parcerca : Cha mei par noi quella belsà si vide .

2) Lo stato che tentuzzo, autito, emmenimente.
8) E sú fai date, e sú digle.

a) talent.

Morte spietata, non dovei soffrire Di dipartir si tosto il nostro amore.

Come soffrir potesti, crudel morte, pl'entrare nella mia donna amorosa, In cui regnava tutto placimento '? Credo che solo ti placesse forte ', Che 's sempre fosse mia vita dogliosa; Però Racesti tanto fallimento '. Ma Dio non lo dovea già consentire , Che tanta bellà fosse Per te, morte, così toste guasatala, Poi che l'avea creata: Perchè al brevemente la rimosse, Che 'mise in hei formar tanto desire?

Divina maestà, signor verace, Che perdonasti la gran falligione Che fe Longin, secondo che udit' aggio, Perdona alla mia donna, se ti piaco, Se unqua inverso to feco offensione, Per giovanezza, suo gentil coraggio '; E piacciati cho sua dolce alma sia Accolta nol tuo regno, E posta in loco di ripsoe e d'agio, Ove non sia disagio,
A ciò 'che lo suo core è di ciò degne: Lo faccia tun piesoa seignoria'.

11 agui pisrere. a) molta . 3) affinchè. 41 fillo . 5) Dechè 6) tuare. 71 Precib -8) Insece di pirmo signare - Deiemo

anche nggi sosten nignoren ec-

### MONTE DI FIRENZE.

Di questo trovatore si trovano molte cantoni e molti sonetti a stempa da tenersi in gran pregio, per la facilità ch'egli ha nei velsoggiaro, e per una corta franchezza nell'esprimere le coes stimate più difficii al lempo in cui egli scritora. Mollissime rime di questo trovatore sono ancor inedite. Fiorì nel 1250 circa: A lui diresse il famoso sonatto la Compitat Donzella florentian.

### CANZONE

Esteatte Val covice dei Everatori Italiani Unto il libro reale, 3793 naticano.

Nol core aggio un fuoco, Lo quale mi consuma, Tenemi 'in tompestanza Tra'mi for d'ogni gioco ', Da poi cho in tale . . . Io faccie dimoranza, Cho in isperanza Vivere mi face Il fino amore;

1) mi tiene .

a) diferto, piacero.

Taoto m' avanza
Ciò che mi spiace
A tutte l'ore;
Perchè 'l mio core
Sospira e piange
E si disfrange ',
Se l'alto deo
A lo cor meo
Non li rende valore.

A tutto I' ore pere, Che, più che l' pesce a l' ame, Amore m' ba in baña, La 'nd' a' be mi dispere, Poi ch' altre non brame E tutter men dispere.

Percis vorria,
Che tostamente
Morte mi donasse:
Pei fuori saria
Del fuoco arsente
Se tanto m' amasse,
Che cotal doglia
Sariami in voglia
Per lo gran pene

Èmi ' morte a piacere, Per tante pene ch'aggio,

5) Mr. 8.

s) frangr., spezza . Non è in Vocabolarso. a) Locado .

<sup>4)</sup> Int. S'ella no amane, so voreci aver questo dolore.

Che la mi terria in vita, Da ch'io del mio volere Son fora, e nel coraggio 'M' ha data tal ferita, 'Ch' ognor finita' vorria avaccio ': Poi' si son priso In forte e doloreso laccio 'Non sono tosto uccios', Ond'io mi disfaccio: Che 'I core mi grava; Quando pensava Aver gioia intera', Son in dispera' E fori di sozza.

Coal sono inflammato
D' amore spessamente,
Che mi fa tormontare
Perch io sono allungato
E non posso guardare
Voi, donna mia valente;
Non mi posso allegrare
Per bene amare.
Amor mi scura;
Sono al perire;
Com' omo che si cura
Va a' mare, ed è al perire;
Perè non care morte ora avere;

Oggi decamo nel comun fatellare dispero per disperazione. 6) alloramato, V la n. 2 alla Ge. 43.

6) alloutanaro . V la m-a alla Ge. (3. 7) Son citano a) persec. 8) medica .

4) Pumbb.
5) dageranes. 1

5) disperenta Maura al Verabolario -

1) curre :

3) presto.

16



Ch' a grando torto Amor m' ha morto '. Non m' assicura Sta ' rancura ', Poi feci lo partire .

Perdut' aggio diporto E gioia ed allegranza; Com' om ch' è in mar, affondo, Se non aggio conforto De la mia dolce intendanza '. Amor, viso giocondo, Per troppo pondo C' ho di doglianza, Ogni stagione ' Posso dir , senza fallenza 1, C' he perdizione. Poi ch' io feci partenza Da chi tene il mio cor in prigione, Ch' è la più bella Gioia novella Che sia nata. Se la mia tornata Non fia tosto, moio a ragiono.

1) necuso.

1) Esta, questa.

3) affanto, displia.

4) sollarzo.

5 | V. in note 8 alle fac. a5 6 | continuemente . 7) tenta falle .

# MAESTRO RINUCCINO.

Nel libro reale si trovano otto o dicci sonetti di questo trovatore, alcuni do quali inetti a Pacino Angolicit; onde si può conoscere il tempo in cui florira, ciò dei bi 1950 devas 101 questi, aicuni si trovano già a stampa in diverse rascolla, ed altri sono ancora inediti. Il sonetto che qui si pubblica è estratto da un antico codice riccardiano.

well to , of men of the second of the second

#### SONETTO

Estratto del colice +816 ricrardiano.

Dogliomi, lasso, più ch'io non so dire, In tale stato m'ha locato amore. E dogliomi di ciò ch'addivenire Veggio alla donna mia, stando in erroro.

E tal cordoglio, che da me partire Sento lo spirto che, vivendo, muoro; E vie più doglio, perchè meo servire È sentenziato da chi fa fallore '.

Però che ciò che doglio mi richiamo <sup>1</sup> E fo preghiera a chi mi può gradire <sup>2</sup>, Che da suo viso non cangi colore.

Che la rosa ch'appare al verde rame, Chi più la biasma in se men'ha sentire: Così divien del vestro gran valore.



s) proché il currie del coio service à giudicate da tele che con è immone da falle.

a) fo sicosas a voi, o vi domando 12- questi ne da un esempio del Morgona, gione di col che patagno.

# SER MONALDO

#### DA SOFFENA.

Fu notoro fiorentino; scrives anch' egli sonetti dialogati, Molto cose sue sono stampate, e alcuno stanno aucora inedito ne' codici vaticani. Pieri net tempo medesimo di ser Iacopo da Leona.

Secondo il Crescimbeni, fiori nel 1280; ma egli è senza dublio anteriore di una trentina d'anni. Di questo sero si trova inedita una graziosa tenzono che comiacia:

Ser Mino mio , troppo mi dà in costa,

colla risposta di ser Mino, cho comincia: • O ser Monaldo, ec. •. Questi era ser Mino da Colle, altro trivatoro sconesciuto, di cui si trovano manoscritto alcuno poscio, e, fra le sitro cose, ho veduto di lui un sonetto cho comincia:

A buona s'è condutto ser Clavelia.

#### SONETTO

Esteatto dal codice dei Grovatori Italiani, dette il lifeo reale, 3793 vaticamo.

Protesta di volere assodiar la namica sua in tal maniera che si debba arrendere.

Rocca forzosa ', ben aggio guardato In quale guisa ti possa acquistare: Per forza, sì com' uomo disperato, Di to, piangendo, misimi a pensare:

E per forza \*, ti vidi in tale stato , Che m'eri forte e dura per campare \*: Or t'ho conquisa , che t'aggio guardato ', Sonza lontanamente \* guerriare '.

Rocca , fiumata ' sei d'intorno intorno , D'un forte fiume ch' è molto repente , Però il tuo pensamento si rubella .

Ma in questo fiume faraggio soggiorno, E to conquisterò prestanamente \* Con una ben guernita navicella.

i) forte. Gli eraspi allegati nel Vocabolatio si riferiscono tetti a perioca. A) lot. E rolandoti prander par for-

malagarola e arpra per porai attorno il ampo. Campore la questa arguificato mana al Verabolacio.

<sup>4)</sup> appens t' ha geardate . Geordate t'at-

corda cod quello che guarde . V. anche la nota 5 alla Ge. Sa. 5) da lostace . Il Vocabolarm può gioagni di contr' accopio.

<sup>6)</sup> guarreggiare .

7) bagnata dal Sume . Bella aoce ; the
mos è registralit .

pressamuste. Macca al Vocabolerio.

# NOFFO BONAGUIDI.

Secondo il Crescimbeni fiorì nel 1280 ; ma dev'essere senza dubbio anteriore di una ventina d'anni

#### SONETTO

Estratto dal rodice ato8 atroniano.

Ben posso dir che l'amor veramente M'ha dato al cor ferita che m'uccide, Che pianger mi conviene, e star dolente, Alla stagion che molta gente ride.

E infra me stesso dico: omè dolente, Morto mi avesse chi prima mi vide; Chè merzede chiamar ' non mi vai niente Alla mia denna, e giurole in mia fide '.

Onde il mio cor a ciò se ne disdegna, Sì che sen parto . . . amare, E non . . . in tale istato.

Mentre ch' al mondo questa donna regna, Sì gricvi pene di lei me ne appare, Ond' io men parte, e son disamorato.

1) chiedere. 2] f.de. Prù vient al lation. 3) nerciò.

### MESSER

# PIERO ASINO

Farinata degli Uberti suo fegli Uberti suo fejilo fu ponta; pazio degli Uberti suo nilopo fa posta, Ora, perchà il fratello di messer Farinata, tutto che asiuo chiamato, non potrebbe essere satto posta? Nel libro reade si trova un sonetto, solto some di messer Piero Asino. In quel tempo viverano saial assal, ma degli osioi messeri, e Piero, fe Grosnitia, non tatal. E. Il ratello di messerpo, empresare del quel tempo, era florentino, ora messere, em Piero, era Asino, osdi o lo ne creduto cho i ratero edi cosmotto può asserbenissimo Messer Piero Asino degli Uberti. Quest'Asino, se veramosto è degli Uberti, fu pità feroce di una figeo, o nollo storie del tempo è fannoso per aver ammuzzalo con una mazza fernata Coco del Buondelmonti in bascole a suo tratello Farianta, che dopo la sofitta di Montaperti, portiolo in groppa del suo cavallo, volcabo salvaro callo vendete del gibielliti.

Estratio dal covice dei Frontorio Italiani, dello il libro veale, 3743 naticano.

Discorre regegnosamente della matera e degli effetti di amore.

Per un cammin pensando gia d'amore, Come egli è I fiore - ed ha gran signorin, Sapemano ch'omo non trova maggiore Se non signore - dio, che l'omo desia '.

Ch' amor di membro in membro infino al core Di sue valore - lo stringe notte e dia , Adorno il face saggio e folle a l'ore ' E prode e servidore - per cortesia.

La sua balia ' - è tanta insin che dura, Che la figura - fa bianca e vermiglia: A maraviglia - toglie e da paura.

Per avventura - vene , , , le ciglia . Sì s'assottiglia - che dentro si mura <sup>4</sup> Nel core , e fura - chi a lui si appiglia .

r) Il terro trescr di sum villaba per Pia della rima an mesco . 2) alle tolses

# MAESTRO TORRIGIANO.

Fu contemporauco di maestro Rinuccino e fiorì nel 1250. Nel libro reale e nel codice del Redi, vi sono di lui alcuni sonetti, fra i quali abbiamo scelli quei due che fan parte della nostra raccolta.

## Estratto dal codice dei Grevatori Italiani, detto il lifeo reale, 3793 caticano.

Definisce the cosa è amore, a dice della sua natura

Nè volentier la dico, nè lo taccio, Qual cosa sia l'amor, che dio s'appella; Che s'io lo dico, l'altrui detto isfaccio, Che piace più del mio forse ed abbella.

E s' io il tacessi, lo velen non caccio Della biscia, che <sup>1</sup> tanto si favella. E ciò è maggior danno e men procaccio <sup>2</sup>; Ed io però ne conte esta novella.

L'amor, di cui la gente canta e grida, È un disio dell'alma, che pensosa La tiene in gioi'd'amore, ove si fida.

E questa è dell'amor la propria cosa, Che pure al suo timon l'alma si guida. Perciò ciascun amante dio lo chiosa.

i) do the.

a) utile, ventageo.

3) to dictions, to chiams.

Estratto dal codice dei Erroratori Stafiani, delle il libro reale, 3798 naticano.

Chi non sapesse ben la veritate Come l'amor sia dio, ora l'intenda. Di quante cose ne son nominate Per questo nome dio, primiera intenda '.

Dette a natura dio la maestate, E da la forma par cho il nome prenda; E tal per grazia e tal per potestate Si chiama dio per simile vicenda.

E già la mente dell'uom non ripiglia Che tre ed uno Dio l'amore sia, So non quando uom sognasse maraviglia.

Ma per la forza e per la signoria, Ch'aver l'amante di colui s'appiglia, Si chiama dio per quella similia.

t) Intenda espete accore la prima di s) somiglianza. Manes questa tinte al tutte le cose che chiamansi dio. Sociologico .

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro reale, 3793 naticano.

Per la Compiuta Donzella di Firenza.

Esser ' una donzella di trovare dotta, Si grande meraviglia par a intendere, Che se Ginevra fosse o la reina Isotta, Ver lor di lei se ne poria contendere.

Ma se difender voglio la natura, Dirè che siete divina sibilla, Venuta per aver del mondo cura.

Ed eo ne tegno di miglior la villa ', E credo che ci megliora ventura; Che c'è apparita sì gran meravilla '.

5) armangla.

<sup>1)</sup> lot. Che ei sia ec. Botinai i vassi ake esastono di cusura . A) di .

<sup>3)</sup> Non a'è potute diefram il codoca.

Int. Ed se stimo che na abbia varisaggio la sittà na. E il vasso repuenta è una sipetimina del concetto di questo.

# COMPIUTA DONZELLA

### DI FIRENZE.

Di questa ingegnosa poetessa pubblicò m Roma unni seon due bellissimi sonetti il chiarissimo signor Francesco Massi, scrittor latino della vuttena. Della medesima donna ho trovato un altro sonetto in risposta a un primo di Mosto di Frenze, e si è creduto ben fatto pubblicario in questa raccolta. Fiori nicorno il 1230.

Estraito dal codice des Grovatori Fialicani dello el libro roalo, 3793 saticano.

In risposta a Monte d'Andrea

Ornato ' di gran pregio e di valenza, E risplendonto di lode adornata, Forte mi pregio più, poi v'è in piacenza ' D'avermi in vostro core rimembrata.

Ed invitata mia poca possenza Per accentarvi <sup>a</sup> s' io sono insegnata <sup>a</sup>, Come voi dite, ch' aggio gran sapienza; Ma certo non ne sono ammantata.

Ammantata non son come vorria Di gran virtuto nò di piacimento: Ma qual ch'io sia, aggio buon volere

Di servire con buona cortesia A ciascun ch'ama senza fallimento; Che d'amor sono, c vogliolo ubbidire.

<sup>1)</sup> Corè, Monte.
2) priribè s' à pundata.
3) priribè s' à pundata.
4) Intergrate velete esticamente dette de l'entre deste de l'entre de l'entr

# UBERTINO GIOVANNI

## DEL BIANCO D' AREZZO.

Ubertioo fu arctiuo, ed ebbe il titolo di giudico, essendo dottore. Fu uno de' migliori trovatori della prina metà del dugeolo; ebbe qualcho briga con fra Guittono, e scrisso contro di lui una satira, nuncendolo sul suo modo di vivere da gaudento.

Estratto dal collen dei Georatori Italiani, dette il libro reale, 3793 esticano.

#### TENZONE.

Invettiva contra la sua donna

Volosse dio, crudel madonna e fella, Cho avete da mercè lo cor diviso, Che quanto siete buona foste bella', E rispondesse allo core lo viso!

Cho vostra villania non fora quella Che m'avesso d'amor lo cor diviso, Ch'io d'altra donna mai nè di donzella Non disiassi gioi' gioco nè riso!

Perchè mal aggia il giorno e l'ora e il punto, Che in voi fu messo alcun piacer piacente; O che bel viso a fellon cor fu giunto!

Ma come in cor siete gaia e saccente 3, Così le vise le facesse cente 3, Che foste poi tutta ben spiacente!

Tomo 1.

18

<sup>2)</sup> É datio con quall'ironia clie si sente in , sectrote si noise come oggi sipresto - sectionisme per unit l'iguationismi remi.

3) noto, pulses .

3) sette A. Tempi del nosque troutere

Estratto dal codice dei Frontori Italiani, della il libro reale, 3743 nalicano.

#### TENZONE

Resounde la denna.

Assai sottigli tuo fellon coraggio, E tua ria lingua agcorgi in sua usata In dir di me villania ed oltraggio ': Non so in che fallo mi t'aggi trovata.

Or son io fella o falsa, o mal fatt' aggio, S' io per orgoglio a te non mi son data? O pur di' mal, siccome hai per usaggio Quanto ti piace ormai, ch' io son fidata \*.

Che di me peggio non puoi nè sai dire; E in vogliendo di me dir tutto male, Lasciando ogni vergogna ' di fallire,

Nol sai dir 'empie tanto nè nortale, Che del ben non vi sia: perchè soffrire Le veglio ermai, e pece me ne cale.

That six larges accords in the three offluiness. & believed on a time parece.
 Vocabolatio non Plac. In sua natura valuational and sua communication.

a) so me ne sto sirura.
 Bustando giú opul terrogna.
 Cod, male.

# LAPO DEL ROSSO.

Abbismo trovato di Lapo del Rosso na sonetto di una tenzone tra lai e Monto di Firenze. La tenzone era una specio di confilio poetico, un dialogo vivence ci incalcanto tra due trovatori, tra l'emante o la doma nanta, che provocavansi o risponderanti a quartine a asnetti su quistioni di amoro o di cavalleria. Pra Guittone o Chiaro Davanzati hanno ciacamo mas tenzone di ma ventina di sassetti. Di Antonio Pueci ve no ha una di ventingualtro. Son vero tenzoni i sonetti di becopo da Leona o di ser Mondolido da Soffeni.

olate centro

dagli ocelu vu t. . somo conver u . .

### TENZONE.

## RISPOSTA AL SONETTO DI MONTE D' ANDREA «

#### CHE COMINCIA:

« SO ANICO DEN CHE MOLTO TRAITI INNANTI ».

Entratta dal codice dei Grovatori Staliani. dotto il libro reale, 3793 maticano.

So per lo fermo, ch' jo faccio sembianti E vista, amico, si come amadore Che in servir la sua donna trassi innanti, Ed a ciò mette vita e arma ' e core.

E se vuoi dir ch' io lo dimostri in canti . Sannia per certo che mi da valore La più sovrana donna che s'ammanti Di drappo alcuno, il qual aggia colore.

E dell'errore, ne lo qual se'stato, l' te ne traggo, e dicerotti bene, Onde move d'amor le prime state.

Or ti fo certo che dagli occhi viene. Però che in amor sono conventato 2: Cotal sentenza a mo ben si conviene 5.

a) Cosi anticomente per almo, arema .

fin i servi d'amore. 2) Conventato tale addotteraso, a-cut-3) A see si consiste a per la grande to mill'admanta da' dotteri se. Qui vala esperienta che ne lio, il dai sentassa in comammacateaso nell' amore, privio ascritto di amma .

# MINOTTO DI NALDO

DA COLLE.

Fu contemporance di Lape del Rosso, Abbiamo di lui un conetto in lode della castellana di Galurano. È da notarsi il quarto verso:

Di tutto questo imperio romano;

como dopo olto seoli che l'imperio rommo era sisto da Odosere, re depl. Enil, distintto di fista nei 1225, era anece vivo nella mente legili unnita i matratto. E spel che è più maraviglioso ancrea si è, cho il rispotto dil andico ronano imperio, che uno ne api fici cui anono vano, dinò per tutto il d'inquecento, undici secoli dopo la sca distruziono. L'imman regione ripugnava quasi dal creder possibilo il distriminto di Pestrona rovina di tanta gendezza, o nel anzia crecando por moravigila qual era sisto, lo vagleggiava anorsa in pentiero, come cisitantio.

Estratio dal codice dei Geovatori Staliani, detto il libro reale, 3793 valicano.

Qualunqu'è quelli ch'anna pregio e onore, Non dubbi ' di salir in Gaburano, In quel castello la dov'è la fiore Di tutto quest'imperio romano.

C'ha in se larghezza e fin pregio e valore; L'aspra montagna fa altrui parer piano. A tale donna ogni uom sia servidore; Che il ben 'malato fa divenir sano.

Di quella malattia chi n' è malato , Cioè avarezza e poca conoscenza <sup>2</sup>, Da lei non può aver pregio nè onore .

E da madonna il suo piacente stato C'ha ' in se larghezza e fin pregio e valenza. A lei m'inchino per suo servidore.

t) Non duliti, non abbis timore.

<sup>3)</sup> V. la outa 6 alla fac. \$3. 4) But. A che lea ec.

#### MESSER

# MIGLIORE DEGLI ABATI.

La atirpo florentina degli Abati fu più funosta alla sua patria. che non quella dogli liberli , chiamati gli Anni di Firenze, Messer Bocca degli Abati commise la maggior scelleratezza che avesse mai cittadino alcuno tentato centro la sua patria, poichè stando nell'armata florentina sul campo di Mentaperti, pell'ardoro della pugna avventossi a tradimento contro messer Incopo de' Pazzi, e con la spada gli troncò la mano che portava il grando stendardo de' guelfi, di guisa chu il cavaliore o la bandiera caddero a terra : il che fu principal cagione . pel disordine cho ne avvenne, della perdita di quella sanguinosa battaglia. Neri degli Abati, prior di s. Piero Scheraggio, per ispirito di vendetta appiccò il fuoco alle case dei suoi parenti, il quale pel vento che suirava da tramontana dilatandesi in Calimara. Vacchereccia, e Por s. Maria, arse da mille settecento caso dei più nobili e dei niù ricchi cittadini di Firenzo. Ma questo trevatore era il migliero degli Abati. Non eredo che abbia a stanna cosa alenna. Le sue rime si trevano nel libro reale, e in altri codici vaticani .

Estuallo dal colles dei Grovatori Italiani , detto il libro ruafe, 3793 naticano.

Vorria che al dio d'amore, a cui son dato, Piacesse darmi tanta di balia, Ch'io vi sapessi dir come incarnato Del vostro amor son, dolce donna mia;

E quanto sono, bella, innamorato, A voi contaro dessemi la via; Che tosto dell'amor saria cangiato ', So lo sareste, fior di cortesia.

Che tanto sono vostro fedelmente, Lo core e l'alma e tutto lo pensiero, Che non son mio se non quanto volcte.

Adunque prego voi unilemente, Che vi rimembri di me, viso aero ', Che sempre lo mio cor con voi tenete.

a) serse. Come dist, vise calcue.



Estatio Nel coller Dri Geovatori Staliani .
Petto il libro reale , 3793 valicano .

Quando gli usignoti e gli altri augelli Cantano a li verzier ' versi d'amore. E .son li prati e li giardin novelli, E l'aura dolce e chiam in suo colore;

Le donne i cavalieri e li douzelli Ghirlande in testa portan d'ogni fiore, E svernan <sup>3</sup> dolei canti e gai e belli, Ed ha d'amor el i tien pregio e valore.

Ed io, che in giorni piango per amanza \* Ch' amor m' ha tolto, e fallami il gioire ' Che mi donava con molta allegranza;

Ond'io mi mor, che non mi degna udire, Perchè deggio soffrir tal malenanza <sup>5</sup>, Che punge più che nullo altro martire.

V le ente 3 della fac. g
 N ly note a della fac. 37.
 per la donne che ec.

Tomo 1.

# INCERTO DUGENTISTA,

FORSE

## MESSER MIGLIORE DEGLI ABBATI.

#### SONETTO

Estratto Nal codice dei Travatori Italiani , Vetto il libro evale , 3793 naticano .

Come la tigra nel suo gran dolore Sollena ' nello speglio riguardando, E vede figurato lo colore Delli suoi figli, ch'ella va cercando;

Per quel diletto obbria <sup>1</sup> lo cacciatore; Dimora in loco <sup>1</sup>, nè il va seguitando: Così chi è compreso ben d'amore; Ave la vita, sua donna mirando.

Che no sollena sua greve deglienza; Intanto che la mira sta gioioso, Credondo vincer lei per ubbidienza.

La donna non ha lo suo cor pietoso; Passa lo giorno, e falla ciò che penza; E ne diviene, lasso! doloroso.

1) o contesta , ha solleso . 2) obbliga 31 quot. V. la nota 5 ella fac 13.



# BARTOLINO PALMIERI.

Anche questo nome è novo nel numero de travatori. Nel libro reale si trava il sonetto che si pubblica. È scritto con buon giudizio e con ordino, e con franchezza di stile. Credo florisse nel 1250.

### SONETTO

Estratta dal codus dei Trovatori Italiani, detto il libro reale, 3793 vaticano.

O voi che allegri gite, a me il dolore Vien d'ogni parte, come pioggia a terra; Pensiero, affanno e ira e van labore', Mischiato a danno, mai me non disserra.

Riso, gioia de ' meo canto e d'amore, Gioco, ben far o dir, tutto m' è guerra; E son tanto . . . in quest'errore, Ch'ogni tormento a me sul capo serra.

E si converte in me natura strana. Ditemi se di bestia ho somiglianza, Che ciascun anno m'è tonduta Iana.

Com' asino talor camel s'avanza: Forse non aggio la figura umana. Perch' io mi partirò da nostra usanza.

a) peca, affenso. Dante:

a) dr. V. ta onta r alle fac 45.

In che i grasi labor gli sono aggrati-



# SER IACOPO

DA LEONA.

Nel libro reale si trovano le sue poesie; egli attese soprattuito a compor sonotti dislogati, nei quali ora eccellento. Fiorì circa i 1250, ma giunse fin oltre al 1260, o senti la nova scuola dei buoni poeti, e cangiò stile. Bolla sua prima maniera v'ha un sonetto nel codeo dei trovatori italiani, tutto a bisticie, che comincia.

Contessa è tanto bella o saggia o conta , Ch'io non lo savoria contar in conto: Contenenza ha più gaia che conto; Ed è accontata da ciascun uom conto.

Estextes dal esdice des Connectors Italiani , detto il libro ceale , 3793 naticano .

#### TENZONE.

- A. Madonna, di voi piango o lamento, Che m'ingannate, ond'io doglio 'sovente.
- D. Messer, ed io doglio che da voi cento Fiate sono ingannata malamente.
- A. Madonna, per voi ho pena e tormento,
  E dolor ne lo core e no la mente.
  D. Messere, gioco è l' vostro verso ch' eo sento,
- D. Messere, gioco è i vostro verso ch'eo sente Per voi m'incende il fuoco troppo ardente.
- Madonna, tutto avvien per gelosia Per fino amare, che ciascun ha doglia; Che teme perder ciò c'ha in halia.
- Messer, poi che si divenir soglia '
  Agli amadori, pili fra noi non sia;
  Ma ciò che l'uno vuole e l'altro voglia.

s) mi doglio, mi delgo.

a) seeds . The production of

Estratto dal codico dei Grovatori Staliani. duto il Ubro reale, 3793 naticano.

#### TENZONE

| A. | Madonna,  | in  | voi | lo | mio | core | soggiorna  |
|----|-----------|-----|-----|----|-----|------|------------|
| л. | madonna , | 111 | 101 | 10 | шо  | COLO | Suggior na |

- Messer, e con voi lo meo si dimora.
- Madonna, a me lo meo cor mai non torna. A.
  - D. Messer, lo meo non istà meco un' ora.
  - Madonna, ch'è che sì li cori attorna?
  - Messer, è lo piacer che l'innamora. D
  - Madonna, sì de voi, che siete adorna. ۸.
  - Messer, e de voi che honta vi onora. D.
  - Madonna, dunque bene si conface.
  - Messere, sì bellezzo e bonta insembra ',
  - Α. Madonna . lo vostro dir è verace .
  - D. Messer, di voi tuttora mi rimembra,
- Madonna, unqu'altro cho voi non mi piace.
- Messer, morto sia chi mai ne dissembra ".

s) incembra, maisce insieme. sembrace , signace, maque. Qui vele divia) Dissembrace è il contrario di na-

Estratto dal avdice dei Erovatori Italiani, detto il libro vealo, 3743 anticano,

#### TENZONE

Disdetta a un amante leggere ed infedele.

Se il mio innamoramento e fino core Fu lungamente tenuto ad inganno Per voi, che non curate il mio dolore; l' E le pene che quasi morto m'hanno, 'n'

Non è piaciuto nè piace ad amore; la salica Però mi ristorò la perta le il danno: Novellamento ei m'ha tratto d'errore; E m'ha tornato in gioi'l' affanno.

Che m' ha da voi , mala donna , diviso , E m' ha donato a tal cho a se m' accoglie , E mi dona solazzo gioco e riso .

Mai non m'inganneran più vostro voglie, E il vostro cor leggier, ch'è in voi assiso Siccome sono in albero le foglie.



r) profets. Perto è roce seties delle. dita, come dice il Vocebolano. I sesia a delle pross. Non è sincape di per-

## CHIARO DAVANZATI.

Questo ingegnoso e legiador e copra tutti gli altri fecondo trovatore on è conocituo coma dorrebo. Non si trava a stampa di ha altro che un sonetto o uno canzone, ed io ho raccolto di quasto solo trovatore questi un violume interro di possolo incedito. Mi ristriggo a dare cel sonetti e una bellissima canzese per seggio sulla prima maniera del trovitorie, ed alcuni socetti noi quali più sì socotaallo sitol dei poeti. Fiori noi 1250, secondo i compilatori della raccolta florestina. Ele contemporano di ser Pacion, è di Monto, di ser Coner, e di Orianduccio crufe, o della Compitata Danzella florestina. Vi sono di ini alcuni socetti, con diu veved i più, aggiutti in fane, il cho qgi chiana ritornello. Sonti ancora dollo stosso parecchi alfri vodo in Monto, in ser Parino, o megi stiri usia miet. La conneci di Chiaro, e quelle di Bonde litetanti, si postono tonce como il fice vodo il monto, sici irravitati.

#### CANZONE

Estratta dal codico dei Grovatori Haliani, Anto il libro reale, 3:93 octicano.

Non già per gioia ch' aggia mi conforto, Ma per ch' io veggio un nom morto d' amore, Per dritto amore ' de esser servidore, A suo poder, di donna tuttavia.

Ormai le donne che il vedranne morto, Giascuna più pietanza avranno ' in core, Veggendo, per assempro ', lo dobre Del buon amante, chi il tinen in obblia. Giascuna cruderà veracemente Quello, onde sono state iniscredenti, Cho null' nom possa per amor morire. Cosi fosse piacituto all' alto sire, Che la donna, per cui morto è l' amante, Posse morta con lui insieme ' avante; Perchè ciascuna fosse poi credente.

In tanto posso dell'amor misdire ', Quanto ha morto un per lealmente amare .

 leale amorr,
 Cook, ir donne. Il Vacabolimo non di recipio di ciuscumo cot serbo nel maggior momeno; 3 | rempio 4) Insurer manca nel codice 5) die male - 11 Vocabularie menca
4' racconi di possi i

...



E non! 'la giù voluto accompagnare; Che, se fosse', saria più gio! la morte: Che all' amante saria maggior desire, Se la donna con lui, al trapassare D' cato secol, com' ei, volesse andare y Già lo morir non gli saria al forte: E gli amador, che gioia van sperando, Non vi verrian hanguendo, pur tardando: Che l' altre donne non avrian dottanza, E moverian lor ocri a più pietanza, Veggendo d'agguaglianza 'il guidordone Del danno, e il pro, la ove amor li pone; E credo a lor varria mero chiamando':

Ancor d' un' altra cosa amor riprendo;
Da poi due ne congiunge in un piacere,
L' un par tormenta, e facelo dolere;
E l' altro non costringe di paraggio'.
E molti n'odo 'van di ciò dolendo,
Che non accompie 'mai lo lor volere.
Dapoi ch' è morto, che val lo potcre?
Ciò che ha sperato puote uom dir dannaggio.
Però, se amor piacesse, crederia
Che più valore e pregio gli saria,
S' ammendasse di ciò cl' aggio contato.
Ancor che gentil cor lungo aspettato '
Non dispera per lunga soficrenza;

z) se - ò fosse ; e-oè; as l'avatte accom-

a I nguste, part -31 channes - 11 gernodio per l'iofinito, alla maniera degl'inglesi, è un actissimo

pretso eti antichi umarori italiani -4) igualminta, del piet -

<sup>5]</sup> E odo che mohi en 6) Accompiere non ha esempi poetici Verstellain

nel Vocabolario ;

7) aspattamento . È il partiripio pel somantana ; como manto ; dissanto per usuoza ; divinguento .

Ma dell'amor, mi credo, più valenza Fora il donar la, ove il mistier ' pur sia.

Alcun poriami dir: folle, che fai?

Biprendi amo? non hai conessimento.

Bispondarò: si hae valimento ?

Che uccide ed altoreggia " eni gli piace:

Che m' ha fatto sentir delli suoi gnai,

Ma ha ritenuto a se lo piacimento ?;

At al m' ha dato, e messo a servimento ?

Tardando, assai languir forte mi face,

Però che allungar può mia vita:

Se non provede innanti che perita

Sia, che mi varrà di poi pentère ?

Gitto a mio danno il parlare e il vedere.

E so mia vita regna per languire,

E non mi dona, ine faria fallire,

E non mi dona, ine faria fallire,

E il suo vardi di gioi non m'anvita.

Va, canzonetta, a chi sente d'amore, Che deggia Dio pregar per l'amadore, Che morto e d'esta vita à trapassalo; Che aiuti lui, ed ogni innamorato. Ed alle donne umili 'lor durezza, Che a'leto amanti donin più larghezza; Cho a'leto amanti donin più larghezza; Cho n' sempre sia lor vita con dolore.

1] mestiere, bisogno...
a] salore, potensa.
3] altereggia. Mance al Vecchol. questa balla soca. In un altro reostere: 4) piscare, diletta.
5] sertith.
6) ch'ri si peuts.
7) addolcices, mittyki.
8) los. Affinchinos sa sempre re-

Amor , io so che tu glicerggi e regne.

Entratto dal codice dei Erreatori Stalianii ditto il libro reale, 3793 naticamo

Qualunque donna ha pregio di beltate, Consiglio che da voi, bella, si guarde, Che non venga allo loco la ve siate; Che se ci viene, non fia chi la sguarde.

Come candela ha piccola chiartate A ' gran lumiera, quando appresso l'arde; Così l'altre vi sono assomigliate: Però di starvi appresso son codarde '.

Qualunque bella donna vi cortea <sup>a</sup>, So ben che non ha pregio la 've siete; Ma non si può tener che non vi vea <sup>a</sup>.

Le donne come gli nomini ferete '; E voi medesma fere e innumerea ' La vostra cera ', quando la vedete.

Acres - Carlos

t) A petto, in comptibitions.

Codordo valo poltrone, vile. Qui
 vuel dire che si adatteno malcolentere e

<sup>3)</sup> Il Vocabelane colga quan' recepio.

<sup>4)</sup> reggs.
5) ferite. Da ferore.
6) innamora.
1) vuo.

<sup>00</sup> 

Estratto dal codico dei Grovatori Italiani : detto il libro ceale , 3743 naticano .

#### TENZONE.

Madonna, io aggio udito spessamente, Chi serve un basso ', ch' ci n' è pin lodato Che se servisse ' un alto potente Di gran valere, e pesto in alto late.'

Che dell'altero dicene la gente, Che il fa perchè ne sia tosto cangiato '; Ovver perchè di lui siane temento, Siechè ridetta del suo magno state'.

Ma chi soccerre un hasso bisognoso, Acquista lui a servo ed hanne enere, E la gente lo tion più grazioso .

Ch' io aggio udito dicer seventi ore: Meglio è far hene a un pover vezgognose, Che a quelli che le chere per egnere.

s) ton. Che shi rarer neo d'Énfraissa conditione n'be maggior ladr re House in forer di sortrotise, per contrrie di potente e mean sila Grocea; r N Vacaboltzia del Manusti or di quelche estrapo moderna di prese, r nel numero del più.

a) Il verse non he ribione.

3) contraccambirto. V. v. i rila fer. 155

4) teme delle sua gent potener.

51 direcassite di gratie.

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro reale, 3793 naticano.

### TENZONE.

Risposta della donna a Chiaro

E' son servigi ch'è ben degna cosa Che il bisognoso siane proveduto. Chi per dio chiede, ed ha lingua pietosa, Allegramente dev'esser voduto.

E gentil c'ha sua vita bisognosa ', Chi puote gli dovria donare aiuto. Ma la tua inchiesta è folle ed orgogliosa, Pensando ciò che chiedere hai voluto.

E fommi meraviglia ehe amor sia Sì dihassato, che regni in tuo core, Che dice uom c'have tanta geutilia ';

Ed ei sostiene in se tanto furore, Che vuol che tu dimandi signoria Per un tuo sguardo e di tutto il mio onore.

<sup>1)</sup> Vedar voluniesi, vedese allagasmenta ano, vale amuslo, fasgli carease n
31 grotdessa.
4) Con ne tun eguado.

<sup>2)</sup> E qualmenn gentilacmo che è in bi-

#### SOMETTO

Estratto dal codica dei Gravatore Italiani, detto il libro ceale, 3793 naticuto.

Vostro piacente viso ed amoroso, Madonna, m'ha di se st innamorato, Che giorno e notte son di ciò pensoso, E st in travaglio, che non trove lato

Ov'io di ciò provar possa ripose, Se da voi, bella, non sono aiutate, Che mi facciate d'un piacer gioiose, D'un bel sembiante che mi sia mostrato.

Che vi piaccia tenormi a servidore Umile, senza villania volcre', Amando voi di cortese amere'.

> E questa vita più fiami a piacere, Che se del monde fessine signere. Credende a ciò, non sentiria delere.

 <sup>\*\*)</sup> acuta roler du voi cost contratit al.

 \*\*) 0 si faccia distributo voi u o si leggo
 \*\* il arco sente elizione.

Estratto dal codice des Grovatoris Maliani , detto il libro reale , 3793 naticano .

### TENZONE.

Risposta della digna a Chiami.

L'uona puote in se aver tal desianza, Che affanna tutto tempo e uon s'avviene; E fora me' i se avesse temporanza Al primo che giungesse nalle pene.

Onde la tua mi par vana speranza, Voler la cosa che non t'appartiene: Che, chi ha il torto, chieder pordonanza In nulla guisa non gli si conviene.

Ond io non deggio al mio signor fallire, Per null'altro a piacere 'o fare a grato; Ma sempre mai lo suo onor seguire.

Se tu morissi, non è mio il peccato; Ma è gran colpa del tuo folle ardire, Che in si malvagio loco t'ha arrivato.

a) Int. Per pracere a nessuo alero-

r) meglos.

Esteatte dal erdier dei Francisco Italiani, detto il libro marle, 3793 naticano.

#### TENZONE.

Bisposta della denna a Glario

In un regno convienesi un signore; E se più ve n'avesse, è disnorato, Secondo ch'aggio ndito soventi ore '; Ed è da'saggi lungo esemplo dato,

Che quegli ch'ama ed è servo d'amore, Dallo propinquo ch'ama sia amato; E se per altro i muta mente e core, Diparte'se dall'amoraso usato i.

Adunque, sire, non si converria Che voi avesto donna disposata, E manteneste amica in signoria ':

Ma si convien che la sposa sia amata, E l'opera di noi messa in oblia <sup>2</sup>, Ed amistà cortese raffermata.

1) speak sulte. 8) a organis di un altro . 3] si diporte di i cossimir di ambire 4) lui: Ora che asete minista suta discta in lippia, non conterrebbe che monteneto un'amon supres del restru corc.

5) Int. Contrene de si dimentichi quanto è puntito fiu me e uni

# BONĀGIUNTA URBICIANI

DA LUCCA.

Fu della sobil famiglia Inochese degli Urbiciani, ed cerettò la professiono del notici. Lacquo della Lana e Bernetto da Inola, e del loro commenti alla Divina Commedia, detono che Bonagionta che loro commenti alla Divina Commedia, detono che Bonagionta che manicitai con Dune Alfghieri, c. les ai visitarono pesso con sonetti. Il che, se è vero, non impedi al ghibellino di consurar secretissimamento dei dia rimo nel libro della Volger Eloquena, Fu contenporanco di Branctto Latini, e di Giodo Guintelli, at quale indirizza une sonetto. Bi questo progrevole travatere si hannea, Fu contenporanco mono appartenene dei Iluria tutto, i e titti cono concrettissima, con como appartenene cel Iluria tutto, i e titti cono concrettissima, con sucrettissima, chi lagrazgio di bartari civityagi e non di un edipo notro lucches, cre- vatore diagnitista, come si mostra nel seguente sonetto che abbiam trovato inedito:

# SONÉTTO

Estrates Sal codice Nei Grovestori Italiana, Allo if libro reale, 3-93 esticano

Si Lissenta che i falsi e gli ingannatori smo più avventurati na amore dei veri e lasti amanti

Nell'amoroso foco multi stanuo A' grande inganno, - per la vanitade, Por gli amorosi detti lor che fanno, E nulla sanno - della veritade.

E molti son che non dicon ne danno, E molti stanno - senza pietada '; Ed io son d'esti molti che a ciò vanno Con grande affanno - e con diversitade '.

E son perseverato in questo ardore Con fermo core , - e non son meritato ': Che lungo usato - m' ha fatto natura <sup>5</sup>.

Ma ben sarebbe cortesia d'amore, Se il gran calore, - ond'io sono allumato ', Fosse incarnato - siccom' è in figura.

<sup>1)</sup> Con .
2] segua nternet arrive delle le ra donne .
3) arriventà, diagrana, e condein re.
Significati che havon registro nel Vorabol.

<sup>4)</sup> remerciale .
5) l'usenza un s'è fatta matter .
6) accom .

# BRUNETTO LATINI.

Brunetto Latini nacquo in Firenze da Bonaceorso figliuolo di Latino de' Nobili da Scarniano, secondo alcuni verso l'anno 1220, e secondo altri, qualcho anno prima. Esercitò la professiono del notaio, e fin dal 1254 si vedono istrumenti del suo ufficio. Era di partito guelfo, o fu tenuto in grando stima dal suoi concittadini, ed ebbe grandi onorificenzo dalla sua repubblica , Giovanni Villani lo dice gran filosoto, e maestro sommo in rettorica come quello che cominciò a digrossare i florentini e farli accorti in ben parlaro e in saucr guidare o reguere la repubblica secondo la politica. . Questo ser Brunetto Latini, dieo il Boccaccio nel commento alla Divina Commedia . In assai valente nomo in alcune delle liberali arti ed in filosofia : ma la sua principal arte la notaria , nella quale fa valente molto; e téce di se o di questa sua facoltà si grando stima, che avendo in un contratto, fatto per lui, errato, e per quello essendo stato accusato di falsità, volle aventi esser condannato per falsario ch'egli volesse confessaro di avero errato; e poi per isdegno partitosi di Firenze , se p'andò a Parisi , o quivi dimorò burcamento . Mi piaco a mesto proposito far osservare che la professione del notajo era nel dugento, ed ancho nel trecento, una delle più rispettabili e più stimate, e laceva corno da so insieme coi giudici, od era la prima e la niù influente delle arti maggiori ner la scienza del membri cho la componevano: la professione del notaio era escreitata dai primi personaggi, e quasi tutti i primi storici, e i poeti, e gli nomini illustri per scienza e per sapere furono o giudici o notai . Noffo d'Oltrarno , ser Bello e ser Baldo fiorentini , Bonodico da Lucca , tacono da Lentino, ser Istofano da Messina, Onesto da Bologna, ser Monaldo da Soffena, Guido Guinicelli, ser Paco da Certaldo, Pacino Anziolieri, messer Francesco da Barberino, Lapo Gianni, ed altri molti, fureno notal. E risalendo un poco niù avanti, mi ricorda aver veduti non poelii istrumenti receti nel mille e nel novecento, con questa formola: · Nos N. N. Dei gratia, et imperiali facultate notarius ec. · . Ser Brunctto Latini, essendo già per senno e per dottrina nella sua patria melto riputato, fu spedito dai guelfi oratoro ad Alfonso ro di Castiglia a pregarlo cho prostasse loro favoro contro il re Manfredi , che d'accordo ai ghibollini e ai sonesi iniqueciava di opprimero la repubblica. Mentr'era in cammino per quell'ambasceria, accadde la sangunosa giornata di Montaperti, dove i guelfi furono sconfitti . Brunctto prese volontario esilio della patria e andò abitaro a Pariei, dove scrisse in lingua francese un libro intitolato Tesoro, piccola enciclopcalia dello cognizioni sciontificho del dugento , Compendiò l'etica di Aristetile , tradusse la rettorica o alcune orazioni di Cicerone; compose ancora il Tesoretto che si trova a stampa nella raccolta palermitana del marcheso Villorosa, ad alcuno rimo, parte stampato, perte ancora inedito. Mori nol 1291 in Firenzo, e fu enerevolmente seppellito nel chiostro di s. Maria Maggiore. Cu dotto e saggio, e por natura altiero e sovero , portate alla satira , pronto o sottile molteggioloro , ameno , e piono di modestia. Ebbe sotto la sua disciplina Guido Cavalcanti e Dante Allighieri, ed altri belli ingegni, e illustri cittadini florentini, i quali resero vie più celebre la memoria di ser Brunetto Latini. Nondimeno è più da stimaro come presatore che come poeta , Nelle suo rime celi non uscì dalla schiera dei trovatori più volgari. La canzono cho segue sta nel libro reale, e, benchè dettata sullo stilo dei sempliei trovatori , ei è parnta per molti pregi degna di far parte di questa raccolta. Esisto in un codice manescritto una lunga poesia intitolata · Maro amoroso · di ser Brunetto Latini ; ed è il primo esempio di poesia in versi sciolti. Meriterebbe la stampa, e però non mi posso tenoro dall'offrirne ni discreti lettori per saggio un brevo frantmento.

> Ch'io penso se Narciso fosse vivo S'intendorebbo in voi , a mia credenza , E non in se medesmo , come fece . Che li cavelli vostri son più biondi

Che fila d'auro, o che fior d'autentino, E son le funi che mi tengono allacciato !-E gli occhi belli, come di sirfateo. Ma son di bavalischio per sembianza. Che saetta il veleno collo senardo -Leighi limini , avvolti in forma d'arco ; La bocca niccoletta e colorita -Vermielia come rosa di giardino . Pinoente, e amorosa ner basciare. E ben lo saccio, ch' i' l'aggio provato, I'na fiata . vostra gran morcede . Ma quolla mi fu lancia di Pelèo. Ch' avea tal virtude nel feriro. Cli' al primo colpo dava pene e morte, E al secondo vita e allegrezza: Così mi diè anol bascio mal di morte. Ma se m'avesse in altro bon guerito. Il vestro riso mi fa più di bone Che s' in passassi oltramare . . .

# R più sotto:

Non fora dunque gran mala vontura E smisurato male e gran peccato, Se m'necidete poi che tanto v'amo?

Or non mi lasci khino poter vedere Si doloroso giorno, come quel fora.

t) Cool il codere .

#### CANZONE

Education Sal esdere des Gregorieri Stationes. Jetto al libro reale, 3793 raticano,

S' in son distretto innamoratamente E messo in grave affanno, Assai più ch' io non posso sofferire , Non mi dispero nè smago 2 niente, Membrando che mi danno Una buena speranza li martire Com' io deggia guerire ': Che lo bon sofferente Riceve usatamente 4 Buon compimento dello suo disire.

Dunque, s' io pene porto lungamente, Non lo mi tegno a danno; Anzi mi sforzo ognora di servire Lo bianco flore auliso, pome autente .,

no esamonio postico. 5) Figralico o fiorchilion, gialio. -- Po-

ine untente, pomo odon se. Ciol , la done ne awate.

t) Se qui rale quentur que , beaché. al prefee strateaux, abigornamento en 3) but I measles ml danno busque aperange che io debbe geneire.

<sup>1)</sup> per il aidito. Manca al Vocabolatio

Che nova ' ciascun anno La gran beltate e lo gaio avvenire '. Cost mi fa parire ' Fenice veramente, Ch' ella similemente È sola, e poi rinnova suo valore.

Pertanto mi conforto coralmente Che ne ricovo inganno, poi m'è lontano ov' in non posso gire. Ma vo seguir lo cervo umilemente, Che, poi 'conquiso i l'anno, Ai cacciator ritorna per morire. Ed io vo rivenire Al mio amor sovente, Sicchiò lo suo vulente Ello m'aiuti ov' inni 'a nerire.

Ormai m'inchine e son mercè cherente Agli amador, che sanno Chi in balia m'ave e facemi languire; La movano a pietate dolecanente, Quando con ella 'stanno, Che a se m'accolga e facciami gioire; Gh'io non posso campire'.

a) sianora, si rianore. Noncre mana di esempi portici nel Vocabolano.

Se pressimanamente "

n) Subbene con na consenualisi esempi, apiaghasas il sostaurao occesse pea nevenenza nell' operane. Nel qual aignificanto abbiamo nel Yocabolare il verbu.

3) parein .

 polebė.
 Janta per sadnį izoto, inte, iuto, pes nediano, nedata, nedata, sos vors dall'active lingue, ancoe area nel dislatto

naprimano. O) con lei -

2) Compler per compare in agginnto
nila Graces con use solo assemple dal nostre
Binnasto.

8) pareto. Il Vorabolacio ha un solo

 parate. II Versbolatio ha na selo ascupio del Bembo, dora promitronamente non è naverbio di sempe intaro, com' è qui. Ella, che fue ferente, Non mi risana e fa gioia sentire.

Vattone, canzonetta mia piacente, A que' che canteranno Fietosamente dello mio dolore; E di che in mare frango malamente, Ma contro a tempo spanno ', Che al dritto porto non posso temere '. Pregali che in piacere Mettano all' avvenente ', Che ni dea prestamente ', Che mi dea prestamente

Conforto tal, che mi doggia valere.

 i) for. Smalgo la vela, accorché al tempo en américo.
 Dere che que do terso del maratro

Neo pool fallne a gloristo porto .

3) Pregdi che freciana la, cha paccia

denasse all'Alighace quello del c. 11 del-

Tomo t. 22



# DANTE DA MAIANO.

\_\_\_\_

Duesto Dante trovatore, per distinguerlo da Dante poeta, fu così chiamato da Maiano, poggio vicino a Firenzo poche miglia. Ei fiorì dopo la seconda metà dol dugento, o fu tenuto in gran concotto dai spoi contemporanci, del nari che fra Guittone. Lo stite, e la lingua di questi due trovatori hanno tanta somiclianza, che si dirobbero di un medesimo autore. L'uno o l'altro si valsero noi loro componimenti delle voci più volgari, dei modi più triviali, e delle più sconce licenze. Il sommo poeta Dante Allighiori si sdegna a buon dritto nel canto xxvi del Purgatorio contro quelli - stoltissimi fra eli italiani, che volgendosi più alla fama che al vero, davano pregio a fra Guittone, senza conoscere che in colui non era nè razione nè arto .. Questa fulminante invettiva era diretta non solo contro fra Guittone, come scrittor plebeo, ma ancora, cred'io, contro il frate gandente, corifeo dell'invecchiata scuola dei trovatori, e contro i suoi principali seguaci, como fu Danto da Maisno i i mali o non sentirono o non vollero sentiro il gran cangiamento avvenuto nella letteratura italiana dopo la prima metà del dugento, e seguirono sempre, senza darsi altro pensiero. l'antico modo di trovare - di chi a gradiro oltre si metto . La ballata che si pubblica di questo trovatore è delle più terse o forbite, a segno, che trovandosi nel codice col solo nome di Dante, mi move qualche dubbio se veramente sia del majaneso.

### BALLATA

Estrata dal codice sobo viccordiano.

Perché ti vedi giovinetta a hella, Tanto che svegli ne la mente amore, Pres' hai orgoglio e durezza nel core.

Orgogliosa se fatta, e per me dura, Però d'ancider mo, lasso! ti proce'. Credo che l'acci' per esser sicura Se la virtit d'amor a morte move. Ma perchè preso' più ch'altro mi trove, Non hai rispetto alcun del mio dolore; Poss' tu sperimontar lo suo valore.

r) provi.

3) preso d'amore, innamerato,
2) faccia.

the second of th

# RUSTICO DI FILIPPO.

Rustico di Filippo, detto anche Rustico Barbato in alcuni codici valicani, fu cittadino florentino di Into valore, cho ser Brunetto Lailoi, utumo garvo e severo, c rigido guicolo, portato onta s'irpendere che a lodare i suoi contomporanei e concittadini, soprattutto se di contrario partilo, a lui, benche di fazione diplichino, dedica i suo Tecerotto, facendono un compitto ciogio ne' primi versi; e lo dice nato di nobil sangue, goerrice prode, savio cittadino, facondo oratore, d'indole corfree, di genilli costumi, o d'animo reale.

#### A BUSTICO DI FILIPPO.

Al valente signore, bi cui nos o migliore Sa la terra trovare; Che non acte pare Ne'n pace acel in guerra; Sche a voi tutta terra, Che'l sol gira lo giorno, E'l mar batte d'intorno, San faglia si convione; Ponendo mente ol kune, Che fate per usaggio. E a l'alto lignoggio D'orde voi sicte nato,

E noi da l'altro lato Potem tanto vedere ta voi senno e savere Ad agni condizione. Che un altro Salamane Pare in voi rivenato. E bene aven veduto to duro convenente. they again altro servente. Ghe voi , par migliotare , E tutt' or affinare : E.T. vastro cor valente Poegia sì alta mente In ooni beninanza. Che Intto la sembiana It' Alessandro tenete : Che per niento aveto : 221 -Terra , oro e arcento in all other on the later of an invested offer (2) Avete d'ospi canto Che voi corona u manto Portate di franchezza E di fina prodezza: Sì che Achille lo prode Ch' acquistò tanta lode , anded are E 'l buono Etter troisne , -bi phis Lancellolto e Trislano ustnet "Non valser me' di vuo. 100 Quando bisogno fue ; 1. Che voi parele dite, B poi grando venite In considio è 'n arinea. Par ch' abbiate la lingua and Bel buon Tullio romano L plenta a para dire e of or a Che foe in dir sovrano a stump, strong is only one of ideal v . Si buon cominciamento.() . ogilled ils and is intale over mo E mezzo e finimento dell'alternati di la l'educi o a . In The Sapete ognora fare, in presigning the the arcone are any leno B narole accordaro, il ottomusit, o , soes 'b soutour

secondo la matera; has neildenen are atlab el 5

Gascuna in san manera.
Appresso tutta dista
Aveto accompognasa
L'adorna contumanza,
Cho 'n voi fa por usanza
Si ricco portamento
E si bel reggimento,
Ch'avanzate a ragione
R Soneca o Calone,
E posso dir in somma
Cho 'n voi, signor, si asomma,
Cho 'n voi, signor, si asomma,

Rustico (u ardente amatore di parte ghibellina, per quanto ai scorgo dallo suo rime, come quasi tutti i grandi ingegni di quel tempo, e fu amico non pure di ser Brunotto , ma di Chiaro Davanzati , di Pacino Angiolicri , di Bondio Dictaiuti , e di altri trovatori e belli ingegni cho fiorirono nella prima metà del degento. Della vita e delle opere di questo insigne poeta pon ho trovato potizia alcuna. Tacciono li storici o i biografia o coloi cho quando il dialetto e lo lottere do trovatori provenzali si cominciavano appona a dirozzare, aveva già col ano nobile ingegno e col suo alto intondimento portato al più alto grado di perfezione la lingua e la letteratura italiana; colui cho primo trovò, perfezionò o mise in uso quel linguaggio che Dante chiama illustre. cardinale, autico o cortigiano, in una parola, la vera linena italiana; colui, che scostandosi il primo dalle tradizioni e dallo idee scolastiche del suo secolo, o partendosi dalle reminiscenzo romantiche e cavallorescho cho al suo tempo riscaldavano tutte le fantasio , introdusso un nuovo genere di nocsia politica nella letteratura italiana. Rustico di Filippo, è rimasto finora sconosciuto, o il suo nomo fra gli scrittori di qualche pregio appena si ritrova. Son cose da non credersi , ma vore,

In qual tempo florisos questo insigno poeta nos si trova nelle storie, ma da contesto dalla dedica surriferita o dello ano poesie mi pure che si possa argomentare. Rostico di Filippo viveva in umblo akto, ed era ghichilino. Ora, per moritar tensi simus catano rispetto to tanto lodi di Brungotto Latini guolfo, dovav "essere non solo di senno ma anocara di eta superiora di "autore del Teaserto,", almeno di una ventina d'amis; o Brunotto floriva nel 1560, nol qual anno fa mandato dalla sua repubblica ambasciatore in toppena il re di Castifica. e fin dall'aono 1254 si vodono istrumenti notarili rogati nel suo ufficio. Nel sonetto che comincia:

Una bestiuola lio visto molto fiera.

nomina con onoro il liguaggio del Salinguerra come il niù illustro e il più glorioso d'Italia . Infatti la casa Salinguerra è rinomata nella prima metà del dugento per molti prodi cavalieri, capi di parte e condottieri di eserciti, e fu lungo tempo rivale della casa d' Este in Ferrara. E Salioguerra orano narenti di Ezzellino da Romano, tiranno di Padova, e allegti do Montecchi, capi de ghibellini di Verona, Per qualche tempo dominarono noll'Italia centrale, ed ebbero in governo da Innocenzio III una gran parte do' beni della confessa Matildo, e col loro valoro si mantennero principi in Ferrara, a dispetto di tutti i guelfi dolla marca veronese, fino al 1224, periochè in quel tempo erano saliti in grand' opore e gloria e rinomanza per tutta Italia. Questo sonetto non nuò esacre stato scritto molto tempo dono, ma hensì in quel torno di tempo, quando la casa Salinguerra era ancor in prospera o invidinta fortuna, sì cho la sua grandezza correva ancor in proverbio nelle città italiane, cioè dal 1220 al 1230. Nel sonetto ai guelfi :

O voi che ve n' andaste per paura .

paro che voglia alludere al grande sbigottimento cho ebbero i guelfi dopo la sconflita di Mootaperti nel 1260, cho senza aspettar il nomico escirono di Firenze, e se n'andarono a Lucca.

In maneauxa di più certe prove, o di più autentire documenti, i procedendo per induzione, e' parce che Rustico di Filippo sia nate di 1200 circa, cho abbia cominciato a trovar versi tra 'i 1220 o 'i 1220, che sia morto tra 'i 1266 e il 1270. E piglando il mezzo delta di di questo poeta, mi par non andar ertato nel dire, che fioriva nol 1250 como trovatore, a nel 1266 come poeta.

Grade anatore della parto ghibellina si prese piecre di flagglar coi ridicolo certi capi dei guelfi, o portò al più alto grado di perfeziono il sonetto della satira politica, di coi si pso dir l'inventore, «I guelfi del loro canto si venderarono servendato della metelesime armi o o scrissero sonetti contro di lai. Di questi credo io che sia il eguente sonetto, cho va stampato sotto nome di lacopo notaro da Lentro. Infatti Grezimbeni lo chiama Rastico Brattoto; o Rustico me-



desimo nol soucito a mussor (golino, discorro dello suo fanciulus nominato in questo sonetto, il quale nè per lo stile, nè per la lingua, nè per la mantera del poetare non può essere nè di Iscopo da Lentino nè di atena siciliano, ma bensi di qualche bollo spirito fiorentino, une di quel tanti bonsi guelli messi in causone da Rustico.

> Signori, udite strano malefizio, Che fa 'l Barbuto l' anno di ricolta, Che verso l' ata rizza tal difizio, Ch' è er tirato che non falla volta.

Or non è questo ben strano giudizio Che a consumar ha si la gento tolla? Chi gli avrebbe date questo uffizio Ch' ad ceni non va ponendo dazio e colta?

Nou giova che la moglie l'ammonisca: Ghe non pensi di questo tre fanciulle? Se non che pur sopra ti monti e lisce?

Quel risponde: perchè non le trastulle? Corre a compagni; non mi compatisce: Che maledir non posso pur le cullo.

Le poeste di Rustico di Fllippo si debbono dividere in tre classi La prima classe contiene le poesie di amore, scritte nella prima gioventu, cioè nel 1225 circa, dietro lo reminiscenze e lo isnirazioni cavallerescho e romantiche della Tavela Rotonda e altre simili letture . allora in grap voga, o con quelle voci, e que' modi, e nuo' concetti che erano familiari al rimatori di quel tompo; e noi ci troveremo allegranza, faraggio, desideranza, pietanza, amanza, e simili; nelle quali Rustico e per la lingua e per lo stilo e per i concetti non esce dalla schiera de' volgari trovatori; e di questa sua prima maniera noi diamo duo soli sonotti. Se non che ben si vode che il suo linguaggio si polisco, e si nobilitano i suoi concetti, e i suoi modi acquistano ctazia ed eleganza, o si va molte accostando al fare dei poeti. Le rime di questa sua seconda maniera, che noi abbiam chiamata dei trovatori delta transizione, formano la seconda classe, e sono otto sonetti . Della terza maniera abbiame etto sonetti . ne'quali per la scelta dello voci e dei modi niù illustri e cortigiani, per vivacità o

rabusterza di stile, per altezza di concetti o di sentinenti, per fiorezza ed enegla di espressione, la lano sopri la sciliera dei trovatori volgari a'innatza, che di trovatore diventa poeta o gran poeta, o ai lascia soliderto di gran lunga tutti i soni contemporanei. Alcuni dei suoi sonoti si direbbon deltati in pion cinquecento, quando la fingua o la lotteratura italiana erano giunto all'apice della perfariono, beneche ne consti che turcou stritti da treuta o quaranta anal prima di Cino, di Guido e di Dante, i tre grandi poeti del dugento. E questi formano la terra classe.

Le poesie di Bustico, che fan parto di questa raccolta, son tratte dal libra reale codico 3733 valicano, dove al trovano de cinquanta circa sonetti. Un solo di tanti, e non de più belli, è atata pubblicato dal Crescimberia sotto none di Rustico Barbuto, o secono nol libro reale non ha altra come fuerreia Rustico di Pilippo, il Crescimberi l'avajt trovato in qualche altro codico vaticano. Il sonetto ai trova pura cui libro realo, col o credo convanicate di riprodutto.

lo aggio ioteso cho sanza lo core L'om non può viver ne durar neente: E io vivo sanz'esso nel colore; Però non cangio ne saver ne mente.

E quest' è per la forza del segnore; Che l' n' ha portato, ch' è tanto possente, Che lo partio dal corpo, ciò fu amore, E misolo in balla dell' avvenente.

Lo cor, quando dal corpo si partie, Disse ad amore: signoro, in qual parto Mi mone? E que'rispose: al tu'disio.

In tale loce, che giamai non parte, Insieme sta le core e l'amor mio; Così vi fosse il corpo in terza parte!

Benché sia della seconda maniera di Rustico, e, como dissi, non dei più belli, il Crescimbeni ne dava il seguente giudirio: - Abbian letto nella vaticana un ano sonetto, cho è quello che ci serve di saggio, e ci è paruto tanto vago, o leggiadro, o così spiritoso e bizzarro, che ardiremno di diro che orima del Potrare difficilmente se ne trovi

Tomo t 23

un altro simile . Che cosa avrebb' egli detto Crescimbeni, se avesso visti gli altri sonetti politici di questo principe de' trevatori, quande era veramente diventate poeta?

Fra le possée inedité le los soulte le migliori, e le più castiguto, perchà la certi sonetti bellissimi per la vivatit le purità della leggia, usa un po' troppo liberi e l'ecenziosi, e tanto, che si dirribbere dotta; in dal Lazaro dal Berni; o parrebbi impossibile che le stesso autore, quel tempo scrivesse in tanti diversi modi, so non ci fosse la grando auterità del hiber realo che lo feferme a l'autorenties.

Egli è eccellente nelle rime di amore, nelle rime astiriche, nelle ne coè dette hernescho. In ciacume di questi generi si dimestra aempre originale. Ha pure un'ottava nel libre reale, centro un tale mesar Casentino, forse la prima di tutte le ettave, scritta in lingua illustro, che comincia:

> Quand' egli apro la hocca della temba Per dir parole messer Casentine, Sì nel gezzo la voce gli rimbomba, Che diserta le donne e guasta il vino.

É rimuta al mode degli atrambotti, cioè il actime verse rims col primo, col terro e col quinto, e l'otave col secondo, col quarto e col sesto. Il Bembo nel suo codice 4620, che è copia del fibro reale, scrisso in margine a quest'otava « Canzen sicula », volondo forse cen questo indicare la primo origine dell'ottava italiana.

Esteatio dal codice dei Eropatori Italiani Villo il libro realo, 3793 naticano.

#### TENZONE.

A Bordie Dietaiuti

Due cavalier valenti d'un paraggio 'Aman di core una donna valente; Ciascuno l'ama in tutto suo coraggio, Che l'avanzar d'amar saria niente '.

L'uno è cortese od insegnato ° e saggio , Largo in donare , ed in tutto avvenente : L'altro è prode e di grande vassallaggio °, Fiero ed ardito e dottato ° da gente .

Qual d'esti due è più degno d'avere Dalla sua donna ciò ch'ei ne desia , 'Fra quel c'ha in se cortesia e savere ,

E l'altro d'armi molta valentia? Or me ne conta tutto il tuo volere '. S' io fossi donna, so ben qual vorria.

<sup>1)</sup> di una medenan condizione. Vi la nota g alla lac 16. a) Int. Giarrina l'ana di tarte con; el chi una non paò ampia mindell'altro.

<sup>3)</sup> V. la cota y della lac. 27. \$\(\phi\) ha graede algueria, seguito di ressalli.

\$\(\frac{1}{2}\) (consto a carectro.

6) (ox. Or dettori must serrenti dei due-

Estratto dal codire dei Erovatori Staliani, dato il libro reale, 3793 naticano.

#### TENZONE

tra l'amente e la donna.

- A. Poichè vi piace ch'io mostri allegranza, Madonna, ed io il faraggio volentiera \*.
- Meo sire, è tutta mia desideranza; Allegra lo tuo core e la tua cera.
- A. O donna mia, merzè e pietanza 
  Dimaude, se ho mostrato doglia fiera.
- D. Mee sire, si rallegri tua sembianza; Giammai non cangierò disio nè spera.
- A. Merzede, amor, ch' io non saccio che dire Ver la mia donna, tanto m'è giolosa, Ten se ' il mio core, amore, e il mio desire.
- D. Amadore di fin cor l'amorosa Lealmente ama, senza mai fallire;
   Però che l'ama sovr'ogni altra cosa.

. a) pirta

31 St tung.

# TROVATORI

# DELLA TRANSIZIONE.

Col sonetto di Orlandino oralo, le risposte di Beroardo, di Cione , di Monte , di Palamides , col sonetti di Rustico , e di diversi autori anonimi, si apre la nova serie dei trovatori, i quali segnano precisamente il tempo, e quasi direi il punto del gran cangiamento dal modo dei trovatori alla maniera do' poeti. Questi sono i trovatori del tempo di mezzo, i quali non ancora si possono dire poeti, ma si scostano tanto dallo stile antico duanto si accostano al novo, e per questo li chiamorei trovatori della transizione. Sono sonetti, tutti per lo più su temi o politici o morali : alcuni di amoro, ma di un amor vero, e qual si suole veramente sentire dagli nomini. Vi si comincia a ossorvare un certo novo ordine d'ideo, una più diligonto scelta di parole, un sentire più nobilo, un faro più grandioso. Alcuni di questi rimatori, come Chiaro, Monte, Bondie Dietaiuti, seguirono da principio in loro giovanezza, come per lo loro precedenti poesie, la maniera dei trovalori; ma di poi, cresciuti di ctà e di senno, polirono il loro stilo, e si accostarono alla maniera dei nocti. Altri poi, come Guido Orlandi e Rustico di Filippo, fureno trovatori : ma si perfezionarono tante, che ner l'altezza dei sentimenti, la giustezza dei concetti, la scetta dello voci, e l'ordine dei loro componimenti, diventarono veri, e, come dice Dante, grandi poeti.

## OBLANDING OBAFO

A PALAMIDESSE.

# SONETTO'

Estrate dal come de Gravatori Staliani. Jour il libro reale, 3793 cationie.

O to, che sei errante cavaliero, Dell'arme fiero - e della mente saggio. Cavalca piano, e dicerotti il vero Di ciù che suero, - e la certezza io n'aggio.

Un nuovo re vedrai allo scarchiero. Col buon guerriero - che tanto ha vassallaggio; Ciascun verrà nei se avere impero. Ma la pensiero - non sari di paraggio.

Ed avverrà tra lor fera battaglia. E fia sanfaglia - tal , che molta gente Sarà dolente . - chi che n'abhia gioia .

E molti buon destrier coverti a maglia. In quella taglia 1 - saran per niente; Qual fia perdente . - allor convien che muoia .

<sup>\* ]</sup> Predice le venute de Corlo d' Angià ta lita lura, a) cha il viscitare non pepilo- Vocabolatio un esempio di poeta .

nera la sus al xinto, a coal astanna. enntin Manfredt, a la Sera battagha cho av 1) tagha , taghata , creaga . Manca all

## BEROARDO NOTAIO

IN BISPOSTA A ORLANDINO OBAFO.

### SONETTO

Estratto dal codice dei Grovatori Staliani . detto il libro reale, 3793 naticano.

D'accorgimento prode siete, e saggio In molte cose , ma di questo errate , Che Carlo sia di si franco coraggio ', Che ad ogni uom doni ciò che ne contate.

Or si parrà, ch' entrato è nel viaggio Signor, che mena e dà tal libertate, Che converrà che pur gli faccia omaggio Colui, a cui voi pregio tanto dato.

E parra 2 se le spade tedeschine 4 Avranno forza contro i quadrelletti, Come tu di, amico, che sien fine,

Le battaglie non son come sonetti. Che pungono li ferri più che spine : Però non son sentenze li tuoi detti .

a) si perii, si vedii. 1) largo core, liberele. Franco in que-100 meunicute non t in Cruste.

3 bie språe tedesthe , de se Manfredt.

## SER CIONE NOTAIO

IN RISPOSTA A ORLANDINO OBAFO.

# SONETTO

Estratto dal codice dei Crovatori Italiani, delle il likro reale, 3-93 naticano.

A quel signor, eui dai tal nominanza, Che non eredi che al mondo trovi pare, Credo ti porti ', più ehe senno, erranza. Or si parrà se potrà contrastare

A quel, che della magna sua possanza Presentemente la viene a mostrare: Vedrem se, come di, Carlo di Franza L'attenderà col suo folle orgogliare.

Che se l'attende, siccome hai contate, Di tutti i suoi peccati penitenza Avrà: e questo c'è profetizzate.

Che molti saggi loro sperienza N' han fatta, che così hanno trovato: Ma Carlo fuggirà per la temenza.

a) los. Crado si porti a quel signore en Guel, a segustare le parti de Maniredt.



## MONTE DA FIBENZE.

#### SONETTO

Estatto dal codice dei Grovatori Italiani , della il libro reale , 3793 naticano .

Per molta gente par ben che si dica , Che re di Spagna voglia la corona ; E il buon Ricciardo re vi si affatica , Nè per tema d'alcun non l'abbandona .

Federigo di Stuffo ' già non micu Par che si celì, secondo si suona. Questa novella anco ci pare antica: Re di Boem con lor venir ragiona.

E di ciò molta gente si notrica, Giascun vivendone a speranza buona.

Di lor vennta è ben la gente certa. Finchè Dio salva lo campion san Piero, Farà a ciascuno ben donnar l'offerta <sup>2</sup>:

Assai più che al secondo e a lo primiero: Ch'averà fine, o sia tutta diserta La gente che sarà in tal mestiero.

1) Feloriga di Doff quanffes.

a) Clob il tributo solite readersi alla S. S.

Toma 1

95

## SER CIONE NOTAIO.

### SONETTO'

Estratto dal codice del Everatori Italiam , detto il libro reale , 3793 valicamo .

Venuto è boce di lontan paese, Dicendo che signor è tal chiamato, Con grande isforzo mettesi ad arnese ' Per la corona dello imperiato'.

E, se la chiesa lo suo braccio meso \*, Vuol la ragione che da léi sia atato \*; E forse converrà che lo franzeso Lasci al tedesco ond è vacante stato.

Ma, s'acquistato il crede per ragione, Non l'averà di den la spada larga, Che gran ferir non faccia lo spuntone.

Prima converrà che sangue si sparga, Amico, qual me faccia non lo sone '; M'a la fine l'un fia quello da Barga '.

IN F. Mories .

<sup>\*)</sup> Pere che s'eccenni le discess di Coscadion in Itelia.

r) si rrectir ; si apparecchie ; s) impero ; 3) miss , mess ;

<sup>()</sup> ritto. 5) to. Cost mour, rine, mene, fene,

irar co per no, ile mae te, re, eo; recor nel divietti latinal, a racha sel tocano. 6) Burge fo us re dell' Arir, celber e, come ri la da Marco Polo, al tempo de'urovetofi, per guer andato a combattre son recontinula carifici, el case inserte vin-

# PALLAMIDESSE

IN RISPOSTA A ORLANDINO ORAFO.

#### SONETTO

Estratto del codice dei Erovateri Italiani, detto il likro reale, 2793 naticano.

Della romana Chiesa il suo pastore, Con tutto il suo consiglio, consentio De lo re Carlo esser difenditore, Di loro, e chi a lor da censo e fio .

È de l'imperiato guardatore, Porchè fu ed è spegnitor d'ogni rio '; Giammai non ne puot'esser pinto ' fuore, Se all'Apostolico ' non piace, e a Dio.

Il tegno ben sì nobile signore. Di farli omaggio ognì-uom non sia restio.

Ch' ei non si cela a chi li tien dannaggio '; Ma di presente lo ne fa pentere , Però che sovra ogni signore è maggio '.

Ma io non biasmo chi ha alto volere: Foll'è chi intendo in tale signoraggio ', Che ne perda le suo proprio podere.

 a) Fio ara il diritto sha pegarano i vassalti al fandatoria. V. ancha la nura i alla fac, ya.

 a) distruggisore d'ogni malvagis, o malragisà. Quart'ascopre può grovaralla Grosca.
 3) taccisto.  a) papa . Abbiano entrere opertolico tanto nella Diceria di Dice Compagni a Giornani XXII.

5) u alu gli reca , o gli pratisa dauno. 6) maggiora , 71 alu reguita la parti di tal regnote .

### SER CLONE

A SCHIATTA DI MESSER ALBIZZO PALLAVILLANI.

## SONETTO'

Estratto dal codice dei Georatori Italiani, delle il libro reale, 3793 naticano.

Gente folle, di cui fate tal festa? Or non sapete come Carlo paga? In un punto chi gli è incontro ora intoppa.

Amico, ora ti lega al dito questa: La nostra gente è di combatter vaga, Sì che de'tuoi avranno sol la groppa.

Mi par mill'anni pur che siano al campo; Che ben avrete, ghibellin, tal scoppio, Giummai ' d'alcun non si rannodi pezzo.

Son certo ch' or fia tutto il nostro scampo; Di cui avra danno fia pagato a doppio, Che avra signor, che a Carlo muta vezzo.

Non Superate , ghillettin soccosso;

К

<sup>\*</sup> Quanto countro é in aujunta a uson in fatto por l'elezione del moro imprantoren e scritto aullo serso nesera di quartro terrimo.

(a) Int. Che giammai d'à lecano.

## INCERTO DUGENTISTA

#### FORSE

# ORLANDINO ORAFO.

## SONETTO

Estratto dal codice dei Georatori Italiani, detto il libro reale, 3793 naticano.

Se Federigo il terzo, e re Ricciardo, Con lo re di Boemme per aitare, Nella corona intendon, già bastardo Nessun di lor dee l'uom perciò chiamare.

Che di ciascun suo anticessor non tardo D'aver signore, ed in alto montare, E per caldo di parte si non ardo, Che tutto il ver non voglia mentovare.

Se re di Spagna a la corona intende, La qual cosa so ben ch'è certo fatto, Ciascun faragli onor come maggioro.

E so ben che re Carlo non attende, Che si credosso aver con lui baratto, Ma in Puglia crede star come minore.

## ORLANDINO A CIONE.

#### SONETTO

Estratto dal codice des Grovatori Staliani, detto il libro reale, 3793 esticano,

Al paragon dell'oro si fa prova, Così alla bisogna dell'amico; Ed è pregiato poi se fin si trova. Io miro me : e penso perchè il dico.

E se hen guardo, doglia mi s'innova Tanta, che di tormento mi notrico, Pensando a ciò che par che ti rimova, Che obliato è nostro amore antico.

Ma solo d'una cosa mi conforto, Ch'io aggio udito, l'uom che cade in mare In prima che il nocchier giungere a porto.

Ed io son or caduto in tempestare ': Di su la nave mi guardate torto, Ma so di nuoto, e credomi scampare.

7) in temprals .

## CIONE A ORLANDINO.

#### SONETTO

Estratto dal codice dei Enovatori Italiani, detto il libro roale, 3793 naticano.

Se lo pregio ch' uomo ave per parole, Non s'adopra per opera verace', Non par che vaglia, nè ragion nol vuole; Che l'uomo parla spesso come piace

Ei dice cosa ch'a se stesso dole, E per piacere altrui talor lo face: E ciò si biasma, e biasimar si suole; Ed io lo biasmo a ciò <sup>3</sup> che mi dispiace.

Però chi tace non voler provare Cosa, che non si sappia ben palese, Paremi che conosca come saggio.

Che molte cose vuolo uomo accortare, Che in prima e mezzo sono assai riprese. D'ogni cesa la fine è prova al saggio.

 <sup>1)</sup> be la bentà dell'opre non responde alla
 3) per cobbontà delle parale.

# SCHIATTA DI MESSER ALBIZZO

DE PALLATILLANI

A MAESTRO BINUCCINO

## SONETTO

Estratto Nal codico Dei Grovatore Maliani.

dello il libro reale. 3-43 noticano.

D'un convenente 'ti vo dimandare, E vo che mi ci debbi dar consiglio; Perch'io ti veggio così smemorare, Ispessamente mo ne maraviglio.

P. molte volte ti veggio pensare, Dico infra me: quegli ha cor di coniglio. Pertanto non sci da biasimare, Che tu hai fatto certo un buono appiglio

Se tu bai senno, pensa ciò che fai; Che molto potrai essere dolente, Quando da sezzo lo ti penserai.

E certo gran dolore aver potrai , E vergoguoso sarai certamente , Quando rimprovorar lo ti vedrai .

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, dello il libro reale, 3793 naticano.

Io son congiunto sì a voi di fede, Gentil mia donna, che manifestare Son certo, che vi posso mio pensare, Come conviemmi andar a la mercede

Di quella, a cui dimoro inclino ' al piede, Umiliando me; e voi pregare Vo'dolcemente, che con lei parlare Deggiate, come amor lei mi concede.

Sì che lo sguardo dolce ed amoroso, Che si congiunge con lo mio vedere Alcuna volta, quand'io la rimiro,

Aggia l'effetto dov'io intorno giro: E voi di certo dovete sapere Ben quella ch'amo, ma nomar non l'oso.

s) inclinato , inclinato . Manca al Vocabelario .

Tomo 1.

25



#### CHIARO DAVANZATI.

#### SONETTO

Estratto del codice dos Grovatori Staliani . detto il libro reale, 3793 naturano.

E' piacemi e diletta certo assai Veder sergente ' desto ' di servire , Fattor che non si veggia stanco mai Di volontà compresa ' d' ubbidire ;

Non garritor, che pianga li suoi guai, Piacente ed amoroso con desire; E quando uom l'addimanda: dove vai? Cortesemente porga lo suo dire '.

Ancor mi piace signor poderoso \*, Che tal servente sappia mantenere, E che di meritarlo \* è ben voglioso.

E piacemi donzel che può valere, Che vaglia, e sempre sia disideroso Di sofferenza, e pregio di piacere.

t) Anticamente valesa serato, ministro. 4) amponda - Gentllissima maniera di a) attico, areglio a sarvire. nomes faralla .

<sup>3)</sup> Nota l'um di quasto adirituao, che
qui vala dispotta a sibbédire, tutta, quan
derei, pana d'arbibidena.

Estratto dal codice dei Georatori Italiani.

dette il libro reala, 3793 naticano.

Chi veramente nen sonte amore, non può aver pregio nò virtà che I renda degno di lede e d'enore.

Vita mi piace d'uom che si mantiene Cortesemente nella via d'amore, E che acconcia il suo amoroso core In ciò che vuole onore e tutto bene ':

Da indi nasce tutta fiata e viene Quanto ch' uom face, che sia di valore: Sicohè mi sembra, che vivendo moro Quei, che si parte da sì dolce spene.

Che la vita d'amore è grazīosa, E in tutte cose si sape avanzare L'innamorato, me' che l'altra gente.

E chi non ha d'amor, ne non ne sente, Non puote al mio parer di se mostrare Niente ch'appartenga a nehil cosa

I) ngui cosa buone.

3) meglie.



Estratto dal codice dei Grovatori Staliant, Notto il libro reale, 3793 valicano.

Tutto lo giorno intorno vo fuggendo, Credendomi campar davanti amore; E s'io trovo nessun, forte piangendo Lo prego che mi celi al mio signore.

Ohi lasso! che, gran pene sofferendo, Condotto ho me medesmo in questo errore; Che quando io sono assai gito languendo, Io trovo amor che sta deutro del core.

Così la pena ch'ho mi mena o caccia, Che mi fa sofferir l'amore amaro, Che spesso il giorno il cor m'arde ed agghiaccia.

E non mi manca pena ched ' io saccia 1: Lo mal m'è vilo, o il hen m'è troppo caro. Amor, mercè, ch'io non so che mi faccia.

1) V. la nota 4 alla foce. 4t.

-1 -----

Estratto dal codice dei Georgeori Italiani, detto il libro reale, 1793 vaticare.

Ancor mi piace veglio ' conoscente ', Di ciò ch' abbia fallato ripentuto , E ritornar a Dio umilcmento , E rimembrar lo tempo ov'è venuto:

E che dia belli esempli a tutta gente, E non conti lo mal ch'egli ha veduto, E meriti chi gli è stato servente, Ed ammendi il peccato ov'è caduto.

Ancor mi piace suo figlio riprenda Di male adoperara e di mentire , E che il suo avere in vanità non spenda:

Ed a cui dee si sforzi di servire, E segua la eve deve, e si raccenda In voler pregio per onor gradire.

r) recelsio .

A) concessione.

#### INCERTO DEGENTISTA.

## SONETTO'

Entatto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro realo, 3793 naticano.

Un poco esser mi pare isviatetto In verità, e di ragion partito; E veggiomene ben mostrare a dito Alcuna volta, e si m'è anche detto.

Ma chi me ne riprende, con lui metto ', Che s'ei vedrà il viso colorito; Ch'io spesso veggio, egli ne fia schernito, Se non sarà sacceute fancelletto '.

Ma tuttavia io vorrei ben potere Da ciò partire ' e non punto pensarvi , Che ben conosco mi sarebbe onore .

Ma chi è quei che può far contro amore? Mai non vid'io medicina trovarvi, Ed io non son \* per gir centra podere.

") Questo sousto parabha dal più bel recento, ma il codia non arrisa den su poeti dal primo accita; fin i i roratezi non parmi di assu mai taoram cosa più fribita di quanto, lo agni ma petra. I svintetto, finecullatta non assai di nol antora toscano.
3. Mattere, eleccheria, ma mattal ne.

s) Mattere checchemia put mutini pegon, scommatière, è stato aggiunto alli Ciusce con des asempi del Bocceccio. Ha è de mestre cha quegle esampi sono di prota, e vi è simpas datta la gota messa o atommessa.

2) Fa occiletta ha un solo esemplo di prota.

3) Est. laveler quastr atours. 4) Ed in mon sen buoon, non son factor

#### INCERTO DUGENTISTA.

#### SONETTO'

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro caale, 3793 naticano.

Molto m'è avviso che sia da biasmare Chi puote e non tener vuol buona via , E chi più crede un falso lusingare Che un dolco ammaestrar di cortesia ';

E arrische ' più che non sape acquistare, E l'acquistato perde a ' sua fellia, E lascia quel che doveria pigliare, E prende ciò che in altr'uom lasceria.

E sovra tutti biasmo forte ancora Chi, per sue inganno, di lealé amico Fa che nemico sempro gli dimora.

Ormai intenda chi vuol ciò ch'io dico, E impari senno cui bisogno fora '; Se non gli piace, indarno io m'affatico.

<sup>\*)</sup> No totto il fire del precedente, e form è del mudesimo entere. È unito serso e piuno una lo ui disubbu scrutto io pico cinquecento.

a) areischia, mette o rischio. 3) per.

<sup>3)</sup> per. 4) E shi n'ha hisogoo, impasi a fan

a ) ammonitient cortese.

# MONTE DA FIRENZE.

# SONETTO

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro reale, 5743 naticano.

Ispessamente movomi lo giorno, E vado per veder madonna mia; E quando guardo, e mi giro d'intorno In quella parte ove credo che sia,

Ed io veggio il suo bello viso adorno Velato, che celare si vorria, Cangiati i drappi, sol perch'io soggiorno ' Non faccia, per veder sua leggiadria.

Quando vuol vada, e poi faccia ritorno Lo più celatamente per la via.

Non si potrà da' mici occlii celare, Ch' io non conosca bene sua sembianza, Essendomi nel loco dove appare:

Siccome quei che fa di se mostranza Nello speglio, se hen vi vuol mirare", Di sua figura vede, somiglianza.

<sup>) )</sup> perchi to ann mi remenga a mutare ec-

# MONTE D'ANDREA

DI FIRENZE.

# SONETTO

Estratto dal codice dei Grovatori Staliani. dello il lilao reale, 3793 naticano.

Io prendo l'arme a difender l'amore: Però si guardi chi gli ha fatto offesa; Avvegna ch' io son ben conoscitore, Da' miei colpi nessun può far difesa .

Ed io colpisco. Or sia difenditore Chi vuole a mia sentenza far contesa. Ch' io approvo '; cho tal mostra di fuore, . Che amore il cor e l'alma gli aggia presa ,

Che gia non cape in lui poco nè fiore '; Ma edia amore, e gli fa guerra accesa.

E tanti son che tengon questa via, Che doveria la terra profondare, E più non sostener cotal resia ".

Che amore, a cui si vuol ben tutto dare, Con se porta larghezza e cortesia, E ciascuna virtii che vuole amare.

al dimestro.

contratistă tele, mostreado di evere occupatu •) peco nè punto: mo le cavallereren . Il eace a l'anima di amore, moute mores 3) E pon parie più sellette erne a . ciet l'odus e eli fa eneria accesa a

Tomo 1.

96

#### BUONDIE DIETAIUTI.

#### SONETTO

Estratto dal covice dei Exercatori Italiani , Atto il libro crale , 3-91 natione .

Amor, poi che del mio mal non vi dole, Più siete inver di mo fiero che fera, Amor, guardate inver le mie parole; S' io ho fallato, piacciavi ch' io pera.

E s'io non ho mancato, come suole, Lo mio cor ritornate a quella spera, Che ', tanto quanto guarda o gira il sole, Più doglioso di me merce non chera <sup>5</sup>.

O morte! chi t'appella dura morte, Non sente ciò che io patisco e sento; Cho, se mi vuoli uccider, mi conforte sa

Che la mia vita passa ogni tormento. O morte, perchè l'alma non ne porte ', E faile far del secol partimento?

r) affinebé.

a) cheda.

3) Int. In priete tantis, che fe mi ue.

ma?

# INCERTO DUGENTISTA.

# SONETTO'

Estratto dal codice dei Grocatori Italiani, dello il libro realn, 3793 naticano.

Dicendo io vero, altrui falsar non curo, Che aleuna volta il dritto si ritrova: Nè non convien già che colui si muova Che fa il ver suo timon', ma stia sicuro;

Che, senza irlo cercando, vedrà puro ' A chi l'avrà conteso perder prova. E non è or la mia speranza nova, Che il menzogner rimane in loco oscuro,

A lungo andar, con tutta sua menzogna. Ma ben vedem che sempre è avvenuto, E similmente addiverrà ancora,

Che quanto più di tempo il ver dimora Ad apparir, tanto è colui tenuto, Che l'ha nascoso, con maggior vergogna.

<sup>\*)</sup> Il pravente sunctio è da esservate par la forma da concenti e per la opinitezza dei modi . . .

della stesso Allighieri a) pare meda sirente na'dis'etti sunbro e romatesco -

<sup>1)</sup> Ardiro traslato; tua non indegno

#### INCERTO DUCENTISTA

# SONETTO

Estratto dal codice dei Grounteri Italiani , Into il libro reale , 3-93 unicano .

Io vivo di speranza, e così face Giascun che al mondo viene, al mio parere, E poi ' mi veggio compagnia avere Di tanta buona gente, dommi pace.

Tuttor aspetto, e l'aspettar mi piace, Credendomi avanzar lo mio podere. Così siegue ciascun questo volere, E in si fatto disio dimora e giace.

Ma tuttavolta c'è men tormentato Quei che si sape acconcio 'comportare, Giò che nello sperare altrui avviene;

Non dico io questo già certo per meno ', Che in nessun tempo l'ho saputo fare ; E se or l'apprendo , l'ho caro comprato .

a) peeche. A) secondiamente - 3) V. le nota a alle fac. Sq.



# INCERTO DUGENTISTA.

#### SONETTO

Estrate dal codico doi Grovatori Italiani, detto il libro reale, 3793 esticano.

Ahi buona fede, a me forte nemica, Niento non mi val ch'io voglia avere Tua compagnia, che tuttora a podere ' Mi struggi col pensier che mi notrica.

Sicchè rimaso son qual si nemica, Essendo umile e con mercè cherero ', In quella via che tu mi fai tenere, Fede ispictata, mia guerriera ' antica.

Che guerra posso ben la tua chiamare, Poi che m' offendi, essendoti fedele, Nè non mi lasci aver punto di bene.

Cho l'uom di buona fe ci vive in pene, E vedesi denar tosco per mele, Nè più non ha da te che lo sperare.

e) quanto si può può.

a) Intenderei; come unmo elte è nemi
3) nessite 
3)

# RUSTICO DI FILIPPO.

# SONETTO

Estratto dal codice dei Georatori Italiani, delle il libro reale, 3793 natocano.

Tanto è lo core mio pien di dolore, E tanto è forte la doglia ch' io sento, Che se della mia pena mi lamento, La lingua il dice sì cho par dolzore.

A me faria mestier che lo mio core Parlasse, e che mostrasse il suo tormento. Io credo certo senza fallimento ' « Che di pietà ne piangerebbe amore.

Ahi core mio e occhi, che fareto? Cor, come soffrirai dolor cotanto? E voi, occhi, che spesso piangete?

Amor, mercè, che alleni 'lo mio pianto! E voi, per dio, madonna, provedete, Che lo dolor del cor ritorni in canto.

15 waxa fello.

a) de solheco, contenti; de allevere.

Estratto Nal collice dei Grovatori Staliani, Netto il libro reale, 3793 malicano.

Rispesta di madonna.

O amoroso e mio fedele amante, Amato più di null'altro amadoro, Se tu ti doli, io aggio pene tante, Ch'ardo tutta, ed incendo per amore.

E, se le core mie fosse diamaute, Non deveria aver forza ne valore; E se di doglia in cera ' fai sembiante, Io, son le quella, che la porte in cere ".

Amoro mlo, cui più coralmente amo, Che amasse giammai donna suo servente, E che non fece Tishia a Piramo,.

L'attender non ti sia disavvenente <sup>5</sup>, Ched io tanto del cuor disio e bramo, Che picciol tempo, amor <sup>8</sup>, sarai attendente <sup>8</sup>.

in volto.
 quanty fires d'effetto ti rapisce sono forme ai semplici? Quanty esenti nei compone menti de'grimi dua acceli della ingue, prime che gii avtilia sociji; poglatarero campo?

<sup>3)</sup> specerole. Ped giorar quest'ecompio
al Yocalobrio.
4) Chuma outere le pessona amata.
5) arras da vocatura.

Estratto del codice del Grovatori Italiani, detto il libro reale, 3793 cabicano,

Unqua per pene che io patisca, amando, Lasso, già non vorria disamorare: Ohimè, che per aver, desiderando, Ciò ch' io sostegno i non poria contare.

Che solo per le lagrime ch' io spando Sovente fanno me maravigliare: E quanto più languisco e vo penando, Allor si ferma <sup>1</sup> il cor mio più d'amare.

E s' io ardissi d' incolpare amore , Io diceria che avesse ver me torto , Da poi che fuor di me non è dolore .

Se non che spero ancor d'aver conforto Là, dove è grande pregio e gran valore; Sol è cagion \* d'amor s' io pene porto \*.

s) soffro , pariseo: n) si propose più fermamente di amare . 3) colps . 4) 1 moderni , sopposto -

Esteatio dal codier dei Georgiori Aufrani, Petto il libro reale, 3793 naticano.

Amore, onde vien l'acqua, che lo core Agli occhi senza mai rifinar manda? Saria per tuo comandamento, amore? Io rredo ben che mova a tua dimanda.

E pare a me rhe surga di dolore, E convien che con duel dagli occhi spanda '; Che se dagli occhi mm uscisse fuore, Lo cor morria, e amor non lo comanda.

Amor non vuole ch' in muoia languendo; . Ma vivo con cartese signoria ? Mi faccia amor , poi ch' io mm mi difendo;

In questo è tutta la speranza mia. Che tanto le starò mercè cherendo ', Che sia pietosa più sua signoria.

Toma 1.

Esteatto dal codice dei Georatori Italiani, detto il libro reale, 3793 vaticano.

Come puote la gente sofferire, Donna amorosa, standovi lontana? Chi vive, come si può dipartire Da la vostra gioiosa cera umana?

Ben me ne maraviglio, a lo ver dire ', Che de le donne siete la sovrana, Come si trova in lor tanto fallire, Che da lor non vi state prossimana.

Io nol dico, madonna, che mi doglia Di questo fallo che la gente face. Paremi così grande meraviglia;

E so ben che non fora vostra voglia, E a me dismisuratamente piace, Tanto di gelesia 'l'amor m'appiglia.

i) a dice il reco . al neu stando voi ricius s loro . 3) In tanta gelona.

Estratto dal codico dei Georgioni Italiani, detto il libro reale, 3793 naticano.

Discorre del pessiono stato de veri amenti.

Tanto di cor verace e fino amante Io son, madonna, inver di voi stato, Che quando fossi a voi, cor mio, davante Io non pensava d'esservi incolpato.

E s'io facea davanti altrui sembiante, Già non credea di nulla esser guardato. Ond'io doglia ne porto, e pene tante, Che morto o vita mi sarebbe in grato '.

Qualunque ama di cor perfettamente, Non ha mai conoscenza ne misura ; Tanto è lo foco dell'amore ardente.

E so per nulla cangiasi natura , Si fa per gli amador veracemente : Tant' è lor condizion dogliosa e dura .

s) în pisere, e grafo.

par mudo e per sete, ed anche per irpediente,
più largo tignificto e e i prendere stàratio

Estratto dal codice dei Grocateri Italiani, Detto il libro reale, 3793 vaticano.

Dovunque io vo o vegno o volgo o giro, A voi son, donna mia, tuttor davanti; E s'io con gli occhi altrove guardo o miro, Lo cor non v'è, perch'io faccia i sembianti'.

E spesse volte si forte sospiro, Che par che il cor dal corpo mi si schianti. Allor piango e lamento, e non m'adiro, Ma li mici occhi bagno tutti quanti.

E delcemente faccio mio cordoglio, Tuttor, madonna, a voi mercè chiamando Umilemente più quant'io più doglio.

Durar non posso più desiderando; Poi "non aggio di voi quel che aver soglio, Moro per voi, piangendo e sospirando.

a) beach' to morres de portedo-

al Poské.

Estratto dal codice del Feometori Italiani, detto il libro reale , 3793 naticano .

Similmento la notte come il giorno Io dormo e poso, ed ho sofazzo e gioco; E simile mi volgo e gire intorno, E sto senza pensier doglioso poco '.

E spesse volte a pianger mi ritorno, . . E quindi bagno l'amoroso foco: E lo pensiero e il pianto è mio soggiorno . . Oh lasso, che tutto ardo, e incendo e coco!

E nessun foco mai ch' aggia calore , O che faccia languire o termentare , Per certo non confa <sup>3</sup> il foco d'amore .

Che il natural ti fa poco durare '; Ma quegli ha vita che piuttosto more , A cui non vuolo amore allegro fare '.

<sup>1)</sup> lot. E sto poco aroza pessier dogissa.
2) è il mio atato consuato.
3) Qui confare rato aree propozzona.
Na col quarta cupo non la asempio.

<sup>4)</sup> Int. El foro nationale dura poco -5) Se il testo ann è acceretto, si do-r\u00e5 ani intander cosit. He quegli ha vita ani dura cha pintico (a il der charear morte, al qualo ano tuola amore der allagressa.

# GHIDO OBLANDE

Guido Orlandi si presenta umo de primi di questi trovatori che diventarono poeti. Egil fide di Formara, e filmi, a sennoda il Crescinebesi, verso il 1280. Evidentomento questa data è alquanto inofirata, e aerebe più giusto il dire nel 12070. Il Bendo nelle sue prosse lo nomina con onore tra gli cecellonti rimatori. Egil è umo di quelli che nato al tempo chi era in roga lo siale dei trovatori, segul al loro maniera, ma poi senti la nova accuba, inaugurata in quel torno di tempo che corso dal 1260 al 1270, e si accosò tanto alta nova meniera, cho per aleuno sue ultime compositioni gli ai poò finneamorie conceder la laurus di pocta. In questa arcentosi ai pubblica una casanore e un sonetto della sua prima maniera e un sonetto una casanore e un sonetto della sua prima maniera e un sonetto una casanore e un sonetto della sua prima maniera e un sonetto una casanore e un sonetto della sua prima maniera e un sonetto una casanore e un sonetto della sua prima maniera e un sonetto della con presenta della della della contra del

Così il nome de' bianchi si declini Per tal sentenza, che non vi s' appelli, Salvo che a San Giovanni siono offerti.

A proposito di questo offerto a San Giovanni, por la più facilo intelliganza del testo, de la sepere ci era costumo de fiorentini, in certe solemnità dell'anno, di ilberar dal carcere alemin prigionieri di stato o di gorare, i quali unifimento vestiti con mitera in capo, eran levati di prigione e condutti in processione alla chiesa di San Giovanni, e coma ellori si dicava, erano offerti al anno, Avendo il comune di Firenze latto gazini della vita a Danio Allighieri, condunato alla pera capitale, si viteno anche di richianardo dell'egilo, a condi-



ziono cho per qualcho giorno stesse in prigiono, o poi fosse nella prossima solemital offerto a Sao Giovanni; ma Panima grando o si spaziama di Dante non vollo a si vil condiziono tornar in patria, o preferi viere sempre in estilio fonchi visse, o mando quella bellica episiota al ano amico Cino, piona di alti e magnanimi sensi, ricusando con indicarazione tal crazia.

• Egil è dissque quasto il glaricos modo per cui Bante Allighieri si richiama alla pairia dopo l'affanca di un esilto richiato 2 è guasto il marito dell'inaccenza mia ad ogunu manifesta? Quasto en mi fruttano il largo sudore, o le fatchie negli sindi durate? Luggi dall'uniona alla filsocia familiare quasta hassezza propria d'un cer di inapo, ch' egil a guisa di saputello e di qualunque senza fama si vivo, patisse, quasi malfattore fur latect, vinci Gierio al riseatto I Lungi dial' romno, dall'unomo banditor di giustizia, ch' egil d'ingiuria offeso, ai suot offensor, quasi a' suoi bemenernati, pagli il tributo! ... Non è questa la via di entrar in patria, o padre mio ... Cho so in Ficenza per via conorata non si catra, io non entervorvi gianmai;

# CANZONE

Estratta du un coder antico vaticano.

Come servo francato ',
Sono servo d'amore ,
Membrandomi l'onore ,
E il ben ch'io presi nel primiero stato .

Stato gioioso presi di lui tauto, Ch' io mi potria dar vanto, S' io ne volessi dir quanto riservo E rinnovello d'amoro di tanto: Porto cortese manto, Libero sono, o confessomi servo.

I | sejulto di serratu, fatto libero :

E fo siccomé il cervo: Passando a corso intero, Dimostrasi leggiero; Volgesi al grido, quand'egli è stancato.

Volto mi trovo umil.come l'uliva, Che prende e non ischira Virti di rose nà di fior novelli. Condotto sono in porto d'acqua viva, Con dilettosa riva Piena di gigli colorati e belli. Odo cantar gli augelli In lor dolce maniera La dimane e la sera; Perch' io gioso vivo inmanorato.

Gioia nuocosa m'la tornato amico
Assai più ch' i onn dico:
E non di follo amore mi riprendo,
Nè di servire mai non mi disdico
Al mio signor antico.
A fren tirato sprono, e il vo seguendo.
Doune ed amor difiendo:
Biasmo chi le combatte:
Poi ' buono astor non sbatte
Sovra del guanto quando è pasturato.
Perch' e ben forsomato
Chi segue tal furore,
Dicendo per errore:
Dicendo per errore:
La mo tal ', nè da lei sono amato '.

<sup>1)</sup> Questo recto non à nel codece, ma è state tupplato tecondo il tenso.
2) Pochè.
3) tal donte.

Bitenendo per soutime, che amore o nutto amuto amur periform, cioc, chi cma reramente, titti verimento timejo.

Esteults da un codice nutice naticano.

Il omoscere e non aver polone è caginos di molti affanni all'unta saggio,

Ahi conoscenza, quanto mal mi fai, Perch' io non ho poder di te seguire ! E se difetto tenesse fallire, Quanto conosco in vita averne mai!

Seria ' contento dir che dato m'hai Tal ', che ne chero dal secel partire '; Deh por pietà mi degni sovvenire , A che m'incontra ' più non posso omai !

Viver contra podero e conoscenza Considerando contra suo talento Siccom' io uso , dir mi credo il vero .

Però mercè dimando in cui spero
. . . . . . poi mi pento
. . . tanto lontana provedenza '.

t | Seria. 41 In ciò che m'arriene.

al line, sià diferia. 51 Questi dine altimi terra bon si por3) Ins. chiedo la maste. seno intendiar.

Tomo 1.

98

#### MESSER

# ONESTO DA BOLOGNA.

Moser Oussio fa medico e filosofo eccollonte. Nollo sus poesis, come si pub veder nol socotto inculión da edi pubblicato, introdusario il primo i principi della filosofia platonica. Ex a amico di fra Guittopo, e degli altit lelli ilaeggai cho fictorono nella seconda medi del dangento. Quando nascesse non tevro. Ma tutte le ragioni concernoso a prevavre che foriores, como Guido Ortandi, fatorona 1917o. Anch'egido è da porro tra gli scrittori che arrivaneno insiso all'epoca della transisione. Il primo dei questi duo sonetti è molto notabile, e essende il primo dei sonetti i intilani, cho contenga sottili quistitoni terologicho. Mi dodo che til codece sia su poco danneggiato da lampo, a che gli quil ultimi varsi non si possono leggero interi. Nondimeno io no credato trapregio dell'oponi il dar finici quel latto che n'ho potto intondere.

Dante o Petrarca fanno grandi ologi di mesero Onesto bolognese. Par ucono savio, dotto, elecunente, o constet d'innono con di fatti.

Estratto da un codice antico disensione.

Non si fermerà <sup>1</sup> alcuno ordinamento Senza l'avanti primo ordinatore; Però non ebbe Iddio cominciamento, Che non fu innanzi a lui cominciatore.

Ma egli stesso, egli fu presento ', E primo, e senza primo antecessore: Ed e'però non ha mai finimento, Che ' non ebbe principio, nè maggiore.

 a) It sees non he slidenc. Presento per presente.
 3) Pambè.

a l'enstirainà.

\$) nomete alla lucius.

5) Non è stato possibile intendare questa parola pra i guarti coffesti dal codum.

6) sicaramero.

Salvatto As un collice auties atrassique.

Avviso a quelli che vanno per rettori.

Ragione e vedimento ' de' avere Qualunque è posto per sentenza dare, E eon discrizion de' provedere Quel ch' è da assolvere o da condannare.

Giusta bilancia in sua man de' tenere, E tanto giustamente bilanciare, Che bilanciando non faccia parere Lo piombo più che l'auro discarcare.

Perù, messer, aggiate providenza; Prezzo non vaglia, nè odio nè amore Non vi diparta dalla dirittura.\*.

Chi contra de l'uom giusto da sentenza, O salva lo più tristo peccatore, Iddio ne offende e eltraggia Ia natura.

<sup>\*</sup> Questo ponetto si trora già elito nel un altro colore.

Manualo delle lettratare del primo atrolo
del proi Nannanesi, una lo be credinti riprodutto per alcone banca variani forniremi da

# FEDERIGO DELL' AMBRA.

Federigo dell' Ambra fiorentino, poetò al dir del Crestinhesia colla prima molt del trecento, cito nel termi dal Petrarea, interno al 1330. Me serra alcun dubbio il Crestinhesia andò grandomento errato su questa data, poichè la muniera del poetare di Federigo è ante-riore di assai all' epoca da lui assegnata. Di sette sonetti che sono a stampa, tro son diretti a ser Pace, il quale Boriva sul cominciare della seconda metà del diagneto. Servicho aduque poi estato servireri tra qual trovatori che Borirono tra il 1260 o il 1270, o che noi abbiam chiamati della transisiono.

Estratto da un codico antico saticano.

A malgrado di quei che il ver dir schivano, L'alto leon' torrà la terra al drago, Che spander sanguo solamento è vago, Alzato' più che Cesare o Morlivano'.

Piii bona gente per lui male arrivano ', Che non ha pesce in mare o canne in lago. Oro ed argento ammasso, ond'io m'appago Assai in aver, pur che gli amici vivano.

Nero ne parla Faraone e Tantalo, . . . . . ' latini greci, o barbari; Ed è assai più vecchio che alleluia:

E vien per conquistar la terra buia Per sì gran sforzo, che ne trieman gli alberi; E ciaschedun di lor per sommo vantalo.

c) Il lines ver Marm- della repubbles qualche commune in vaga al tempo del trotor han del grant guardino.

4) repitaco male-

a) îmaperisto, inorgajiro.

5) Questo verso mon si puù introdere.

8) Mordenno à nome di no eres di

# POETI.

# RUSTICO DI FILIPPO.

# SONETTO

Estratto dal codico dei Grevatori Italiani, detto il libro reale, 3793 naticano.

Quando Dio messer Messerin fece, Ben si credette far gran maraviglia, Ch' necelle e bestia ed uom ne sodisfece, Che a ciascheduna natura s' appiglia.

Che nel gozzo anitrocco ' 'l contrafece , E nelle reni giraffa somiglia, Ed uom sembra , secondo che si dece ', Nella piacente sua cera vermiglia.

Ancor rassembra corbo nel cantare, Ed è diritta bestia nel savere, E ad uomo è somigliato al vestimento.

Quando egli il fece poco avea che fare, Ma vello dimostrar lo suo potere, Sì strana cosa fare ebbe in talento.

r) Lo stemo che amtraccolo, ammeno. a) Da dictre, convenira .

Tomo t. 99



Estratto dal codice del Erovatori Italiani, detto il libro realo, 3793 naticano.

Fastel ' messer, fastidio della razza, Dibassa i ghibellini a dismisura; E tutto il giorno aringa in su la piazza, E dice che gli tiene in avventura:

E chi 'l contende, nel viso gli sprazza Velen, che v' è mischiato altra sozzura; E sì la notte come il di schiamazza: Or Dio ci menomasse esta sciagura!

Ond' io il ti fo saper dinanzi assai, Che a man vegni de' tuoi nemici guelfi: So a tempo se', vendetta non ne fai?

Ma tu n' avrai mercè quando il vedrai, Fammi cotanto, toglili Montelfi<sup>2</sup>, Così di duol morir tosto il farai.

 <sup>1)</sup> Quesso metrer Fastello è mominato
 2) Montelli è un rastelluccin poebn anisore qualche gnelfi nes particolas nomes.

Al Montelli è un rastelluccin poebn anisore qualche gnelfi nes particolas nomes.

Estratto dal codico des Grovatori Italiani, detto il libro ceale, 3793 enticasso.

Chiade merce a Madema, e prega che, se non voul esser engine di sua morte, non l'abbandeni.

Mercè, madonna, non mi abbandonate, E non vi piaccia ch'io stesso m'uccida; Poi cho viene da voi quest'amistate, Dovetemi esser donna e porto e guida.

Durar non posso più, se mi tardate; Convien pur ben la morte mi conquida. O amorosa, o somma di beltate; Piacciavi ch'io diporti ', e giuochi e rida.

In voi è la mia morte e la mia vita. O donna mia, traetemi di pene: So no'l fate, la vita a morte è gita.

E se di me, madonna, a voi sovviene, La mia faccia dogliosa e scolorita Ritornerà in istato di gran bene.

<sup>&</sup>quot;) Questo sonetto è pieno di eficto, e
di qualche pingitto poesa di l'Soo. Poi lo
sotto mas subetta forna "l'à assigne laggie
citia. Stata in un codèse vatorano, must
amme d'autreça il cha da prima lo credii
1) mi diporsi, mi sellazzi.

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, 2nta il libro reala, 3793 naticano.

O voi che ve ne andaste per paura, Sicuramente potete tornare; Da che v'è dirizzata la ventura', Omai potete guerra incominciare.

E più non vi bisogna stare a dura, Da che non è cui iscomunicare: Ma ben lo vi tenete in isciagura, Che non avete più cagion che dare.

Ma so hen che se Carlo fosse morto, Cho voi ci troverete ancor cagione; Però di Roma non ho gran conforto.

Ma io non vo con voi stare a tenzone, Che lungo tempo è ch'io ne fui accorto, Che il ghibellino avete per garzone \*.

<sup>\*)</sup> De queren sonatus abiasamenta appasiète che Runneo rea pondatamenta giubielle en; à mon poirva asser altro an amico di Guittona, chi anzigara i

Quando un ssino reglia nasce no gaslio-

FO # T1 090

#### SONETTO

Estratto dal codico dei Grovatori Italiani, detto il libro realo, 3793 saticano.

Due donzel nuovi ' alloggia in questa terra, Ch'hanno sì vinto ciascun florentino, Che più non posson sofferir la guerra. L'uno è l'Acerbo, e l'altro è Guadagnino \*.

Questi due ci hanno messo in sì gran serra, Che ne ripiace molto Buonfantino: E quinci si raccolga, se alcun c'erra, Che macine non sono da mulino:

Ch' elle non hanno fondo, ma stranezza " Hanno di peso, sì che lo palmento N' anderia giù in profondo per gravezza.

Che di piombo è ciascun lor reggimento. Chi li bestemmia molto abbia allegrezza, E chi no, sì gli basti esto tormento.

a) V. la nota a alla faccia se.
a) Nomi Sual dal poeta per bellumanta dipingera i visi di akuni samit che la Pistane si montravana a dita per taaccianna ed amantia. In altro scentto dal medianno codice al lecan. Volata udia vendetta amirurata Cisa ha preso di sua donna l'Accabaszo? La banba lunga no muse o' ha portete, ec-

3) page algano.

Estratto dal codice dei Geovatori Italiani, detto il libro sealo, 3793 vaticano.

Chi messer Ugolin biasma o riprende, Perchè non ha fermezza nè misura, E perchè sua promessa non attende ', Non è cortese, ch'ei l'ha da natura.

Ma fa gran cortesia chi nel difende: Ch'è sì gentile, che non mette cura, E poco pensa se manca od offendo; E se vuol ben pensar, poco vi dura.

Ma io so ben che s'ei fosse leale, Ch'egli è di si gran pregio il suo valore, Che meno sen potria dir ben che male:

Ed ama la sua parte di buon core; Se non che punto ben non gliene cale , E ben non corre a posta di signore.

1) mantiece .

8) a piacare, a requirisione.

a) non gliene importa aulla-

Estratio dal codico dei Grovatori Italiani, dello il libro roalo, 3793 anticano.

Messer Bertuccio, a dritto uom vi cagiona ', Che Fazo non guardate dal veleno, E ciascun florentin di ciò ragiona, Cho non va ben sicuro a palafreno.

Un gran destrier di pregio ave a Cremona, Che mille lire il dice, in tutto, il meno. Fate che venga per la sua persona; Non siate scarso in sua guardia, nè leno \*:

E queste dico, e vo che sia sentenza; Credendo il me'di voi dicer per vero: Messer Bertuccio il guardi per Fiorenza,

Che dell'ingegno suo sta cavaliero; E il Cocciolo gli deggia far eredenza, Non ch'io ne dotti ", tanto ha il viso fiero.

1) viincolps . 1) Dal lat. Ionio. Dente: Barca da quella guancia and'è pui lena.

a) sema.

tilles oboup. . . . .

\_\_\_ /Goo

Estratto dal ocNice dei Gravatori Italiani, detto il libro reale, 3793 naticano.

Al mio parer, Teruccio non è grave, Ma scarso il tengo ismisuratamente, E ben cavalca de la man soave, Quando d'avere utilità ne sente.

E con tale usa insieme, e vanne a nave, 'Che voce glien' è corsa di mordente. Non so se il fa, ma il suo si serra a chiave; Che il medesmo che in torre è sì saccente,

Non credo che del suo potessi avere: Che in queste è fermo sue proponimento, Del suo non dare, altrui torre a podere '.

E se per rima fosse il suo lamento, De' nuovi danni che stima d'avere Solazzi n'averemmo il giorno cento.

t) quantu più può.

Estratto dal cudus dei Gioratori Italiani, Detto il libro reale, 3793 nationis.

D' una diversa cosa , ch' è apparita , Consiglio ch' abbian guardia i fiorentini ; E qual' è quei che vuol campar la vita , Si mandi al veglio ' per suoi assessini .

Che ci ha una lonza si fiera ed ardita, Che se Carlo ' sapesse i suoi confini, E della sua prodezza avesse udita ', Tosto n' andrebbe sopra i saraeini.

Ma chi è questa lonza? Or lo sappiato: Paniccia ' egli è. Che fate, o da Fiorenza, Ch' oste non stanziate ', o eavalcate?

Che s' ei seguisce innanzi sua valenza, Com' egli ha fatto addietro, sì gli date Sicuramente in guardia la Provenza.

 r) Il vecchio delle montagne, calabre nella etcria delle moriete.
 a) Carlo d'Angrò.
 3) concesse. Come especia, verinta ec.

sostentivo verbale. 4) Peniseis "ressonsiglisto per la esta di-

Tomo I.

reese e une lonte, par che fosse une de'paltarbohaci e ficioti capi de'ganiti. Panicce, mester l'estella e misser Arribucca, de'quelli el parle oltrore; son force nomi finti per giora di estira.

5) dichierete guirre, reinte a oste -

Estratio dal codice dei Grovatori Staliani, delto il libro reale, 3793 naticano.

Morde con bella e nova maniera un suo nemito guelfo.

Una bestiuola ho vista molto fiera, Armata forte d'una nuova guerra, A cui risiede sì la cervelliera, Che di lignaggio par di Salinguerra.

Se infin lo mento avesse la gorgiera, Conquisterebbe il mar, non che la terra; E chi paventa e dotta sua visiera, Al mio parer non è folle, ned erra.

Laida ha la cera ', e periglioso il piglio , E burfa ' spesso a guisa di leone . Tenetel vinto a cui desse di piglio '.

E gli occhi ardenti ha via più che dragone. De' suoi nemici assai mi maraviglio, Se non muoiono sol di pensagione \*.

<sup>1)</sup> He brutte vise.

2) Del resso i ha inera la forenza dantano.

2) Lo stesso che shvuffu. Manca al Vocalolação.

2) Se 1900 municipado a penacrii soltanto.

Estratto dal codice dei Grecatori Italiani, detto il libro reale, 3743 paticano,

Le mie fanciulle gridan pur vivanda, E non finano sera nè mattino, E stanno tutte spesso in far dimanda: Or non è vivo messer Ugolino?

Però ciascuno a voi si raccomanda, Ed in ischiera v'è Lippo o Cantino, Cho non temon che lor boce si spanda; Che s'han del pano il pozzo è lor vicino.

Ond' io vi prego, ancor che la speranza Daria per men di due fiorin lo staio, Ma le impromesse attendo in abbondanza:

Che a me penna non val, nè calamaio, Nè di venire, nè far ricordanza, Nè d'esser ricco più che mendicaio '.

1) Nanca al Vocabolacio -

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, 19110 il libro reale, 3793 naticano.

Il giorno avess' io mille marchi d'oro, Che la Dianuzza ' fia contessa Diana; E senza grande isfolgor ' di tesoro, E non cavalleresca nè cattana '.

E fermo più che il genovese Moro Lo detto di Cristofano in Toscana, E poi appresso sanza gran dimoro ' Faremla dell' altre opre marchigiana.

Fra gli altri partiremo li casati; Donati e Adimari sien del Capracca, Di Donatotte Tosinghi e Giandonati.

Se più ve n' ha, che non sien maritati, Dian la parola la've pih lor piaccia, E se rilievo v' ha, sia degli Abati '.

Di questo Diamara, o Diama, el direcuto altrore, o pui the force una figha del aigenei cuelli di Cascatino.
 Di tulendora, o coma, aldo udama, che

cosi sala efolgorane nalla comune fisalla. Nama al Vocabolassa afolgore.

<sup>3)</sup> senar che ria figha di escaliere, nè rignora di cantalla .

signora di cattalla.

41 Dimeno per dissora i tardanta.

5) Fernalia forestina di cui si è toccata a fora 145.

Estratto dal codice dei Grecatori Italiani , detto il libro vealo, 3793 naticano,

Par che voglia repender la viltà de capi di parte ghiballina,

Buono incomincio ', ancora fosse veglio, V'obbe il valento messer Ubertino: Vostra grandezza va di bene in meglio, Ch'a voi no viene il buon conte Bandino.

Quel da Romena, ch'è signor del Peglio, V'intende, so cagion do lo sterlino, E saccio ben se moglie non ha il veglio ', Che gli assassini ha messi nel cammino,

Per domandar la Diana, o sua sorella, Che quel da Senno non è tanto ardito °, Ch' egli oggi addomandasse la fancella.

E Tanuccio n'è molto shigottito . E non ha più speranza in sue castella , Nè'l cardinal ', secondo ch'aggio udito .

incomintamento.
 i) incomintamento.
 i) Presento della montagora.
 i) Presenta reglia dinas Gli Ubaldini da Sensi, sigoniri della alpi, glubelliora, a il conta Tranccio, con tanga la larra asserlla, a il ferce del cuadral Ottariano degli Utaldigii, non spu con di dennadasi in imposa

non faucinilla da"signori gnelli di Carension.

4) Il cardinole Ossaviano degli Uluddini coleban a"sempi del poosa. Abbiamo di lai alla rasmpe no gratiotissiona nonato che cominerati

to not so the trivia che sopar Lanna.

Estratto dal codice dei Grovatori Faliani, delto il libro realo, 3793 valicano.

Su, donna Gemma, con la farinata, E cel buen vino, e cen l'ova recenti', Che la Nuta per voi sia argomentata, Che io veggio ben ch'ella ha legati i denti.

Non vedete com' ella è sottigliata? Meravigliar ne fate tutte genti. Donna Filippa n' è forte biasmata Da tutti suoi amici, e da' parenti.

Or accendete il foco, o sì cocete Cibo, che spesso in bocca si metta, Se non per certo morir la farcte.

Che la gonnella che sì l'era stretta Se ne porian far due, ben lo vedete, Così è fatta magra e sottiletta.

45 freeche .

Estratto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro reale, 3743 naticano.

lo fo ben voto a Dio se Ghigo fosse Ser Gerbiolin, che l'hai tanto lodato, Pel pelliccion di quella c'ha le fosse, Non si riscalderia, tanto è gelato.

Non vedi che di mezzo luglio tosse, E il guarnel tien di sotto foderato? E dicemi che fuoco anco nol cosse; E par figliuol di Bonella impiombato:

Che tutto il giorno sol seco si siede, Onde imbiecar ' ha fatte molte panche; Se non che a manicar in casa riede.

Maraviglia è che non gli caschin l'anche; Che se grande bisogno no'l richiede, Da la sua casa non si partir' anche.



<sup>1)</sup> Nance al Vocabolacio, a vala piagar a) partira, partirebbe, in birco, maglio che abiesare.

Estratto dal codice dei Grovatori Italiano, Detto il libro veale, 3793 naticano,

A voi, messer Iacopo compare, Rustico s'accomanda fedelmente; E dice, se vendetta avete a fare, Che la farà di buon cor lealmente.

Ma piacoriagli forte che il parlare E rider vostro fosse men sovente; Che male è perder uom che guadagnare Suole, e schifate più la mala gente.

Forte si cruccia di madonna Agnese , Quando sonetto udì di lei novello , E credel dimostrar tosto in palese .

Ma troppo siete conto ' di Fastello , Infino a tanto e' ha danar da speso , Onde si crede beue esser donzello '.

i) cognito.

1) V. In note a alle fee. 10.

PORTI 944

## SONETTO

Estratto dal codice des Grocatori Italiani, detto il libro realo, 3793 naticano.

Colui che pose nome al Macinella, Al mio parer, non fu strologo ' fino, Che dico questo a voi, non per norella, Che gliel dovea serbar per ser Laino.

Che qual cavallo it porta su la sella, Non vuol esser puledro nè ronzino, Che vela gli occhi e sì grave favella, Che il mar passa per esser saracino.

Ched egli avanza e passa ogni altro grave, Che fosse, o sia per esser al mondo, E di ciò porta ben seco la chiave.

E daccene un che non ha il capo hiondo, Che in mar vorria che fosse con lui in nave Perch' ambedue n' andassero in profondo.

e) setrolegn.

Tama t

31

Estatto dal codice dei Grovatori Italiani, detto il libro realo, 3793 naticano.

Volete udir vendetta smisurata C' ha fatta di sua donna l' Acerbuzzo? La harha lunga un mese n' ha portata: Or anco cho dovea far Giovannuzzo?

Dio! com' bene le stette a la sciaurata, Quand'ella sofferia sì gran puzzo! Per quella via ne vada la cognata, S' altra vendetta non è di Cambiurzo.

Dunque ben m'anderà per quella via, Che immantinenti fu passato 'l duolo, Che la dissotterrò, perchè putia.

Nè men facca vendetta del figliuolo, Ma per quel ch'io ne spero che ne sia Per un fiorin voglio esser cavigliolo.

Estratto dal codice dei Grecatori Italiani ; detto il libro realo , 1793 naticano .

Non riconosceresto voi l'Acerbo, Ancora che il vedeste molto a sera: Sì fareste ' che non fuo da Viterbo. Non è ancor 'n una settimana intera.

Del compagno non dico, che 'l mi serbo, Che troppo arrossirebbe ne la ccra: In posta il tegno, e tutta via lo nerbo, Cho v'cra, et ha con lui maggiore schiera.

Non ch' io sapi esser monna Leonessa; Sì gran lezzo mi vien per la quintana, Ch' altri averà quella pevrada \* spessa.

Molto vi mostravate piemontana, Fatta sieto . . . di contessa: Frian v'aspetta di quest'altra semana.

<sup>1)</sup> Fore con use sele scommettere.
2) perenda, brodo.
3) in quest'elira sessionna, lo froceste

ecmaine : nell'enifen lingue itelison e in prosecutio semmin, selmana.

# GUIDO ORLANDI.

## SONETTO

Estratto da un codica autica naticana.

Biosima la leggerezza e dappocaggios di parte bianca

Color di cener fatti son li bianchi, E vanno seguitando la natura Degli animali che si noman granchi, Che pur di notte prendon lor pastura;

Di giorno stanno ascosi, e non son franchi, E sempre della morte hanno paura: Dello Leon per tema non li abbranchi, Che non perdano omai la forfattura ':

Che furon guelfi, ed or son glubellini, Da ora innanti sian detti ribelli, Nemici del comun come gli Uherti.

Così il nome dei hianchi si declini ? Per tal sentenza, che non vi si appelli, Salvo elie a san Giovanni sieno offerti.

t) Surfattum e farfattu ralgono des for contre regione: decole furfante e lucfange, litte, mala selone; de foclace, facere faces, (4) ethassi.

# ANDREA LANCIA.

Questo pregovole scrittore è stato finora sconosciuto come poeta. Non si sa in qual tempo florisse, una par la suz mapiera di dettura si può francamente l'accivere tra i posti che florirono dal 1970 al 1300. Le sue rime, che per la prima volta vengono a fuec, non tratte da un bellistano colico scritto nel quattroccato, che contiene un trattato dell'arto di amma escondu lo regole del trovatori e de' cavalieri erransi, opera dello siesso Lantis, che pare fosso nalivo da flucherino di Valelasa. Si noli la forma singolare dell' ultimo sonotto, a sonte di qualtere versi di differente mistra, aggiunti in fine.

## BALLATA

Estratta da un codice antico .

Donne, i' non so di chi mi preghi amore, Ch'egli m'ancide, e la morte m'è dura, E di sentir lui meno ho più paura.

Nol mezzo de la mente mia risplende Un lume de' begli occhi ond'i son vago, Che l'anima contenta. Ver'è che ad or ad or vi scende Una sactta, che m'asciuga il lago Del core ' prima che sia spenta: Cò face amor qualvolta mi rammenta La dolce mano e quella fedo pura Che doverà mia vita far sicura.

Se quella in cui li mici sospir si stanno Vedesse al, comi so la veggio, hella; Nell'allumata "mente ha lei sen vanno; Accendersi di lei come se "ancella, Ben sen dorria sovente: Ma ciò non può saper se non chi 'I sente, S'amor mo 'I fa, o quel sen dà men cura, Quanto l'anina mia più 'I ne scongiura.

) Dente;

a) sccesa.

Che nel lago del cor m'era durata.

O donne, che d'amor angeli siete, Quando questa gentil a voi s'appressa, Di me ricordi a voi. Guardato infra le belle, o lei vedretc, Che gli atti suoi diranne: quest'è dessa Che si adorna noi. Fate volgere a me li ponsier suoi Pur con sospiri, che la parladura Di que' che fece lei non le sia scura.

## SONETTO

Estratia del mederimo radire.

Gentil mia donna, poi che vedi amere Mi gira e volge a la sua volontado, Sì che di me non aggio potestade Di far più che si voglia 'l mio signore,

Scusimi il tuo gentil valore ', Da che per voi son fuor di libertade, ' Sed i' venga veder la tua hiltade Più spesso che convenga al tuo onore.

Deh non riprender me, ch' i non son mio; Ma riprendi amor, che lo mi fa fare; E vo'sete ' cagion, per lo piacere

Ch' ha la mia vita solo in voi vedere; Sì ch' ubbidendo amor vi vo' guardare: Ch' i' non ho altra dea, nè altre dio.

at Coal il podine -

al che sete.

Salary a Not mederane calles.

Gli occhi, che del core son messaggieri, Mi dan conforto ch'i' viva gioloso, E per lungo aspettar non mi disperi; Che buon soffrir non è senza riposo.

Per li suoi sguardi, che son ben manieri ', Ben fa sembiante di cor amoroso; Dunque conforteraggio ' miei pensieri, E più d'amor saraggio coraggioso.

Ma tuttor viveraggio con temonza, Cho del troppo tardar non sia perdente ' Do lo gran ben che'l vostro amor m'invita:

Però, mia donna, di tutta valenza <sup>a</sup>, Provedete ver me, vostro servente <sup>a</sup>; Che v'ho donato cor e corpo e vita.

3) non parde il gran bene a eu., ec.

a) benigni, umani. a) confoatarò...E aqui dol'asendi.

<sup>5)</sup> Provvadete a sta che son vosseo

Estratta Art maleina calica

I' sono innamorato più altamente Che niun altro che mai fosso o fia, Di una donna che, in fede mia ', Luce più che lo sole ch'è splendente.

Per lei son vivo, per lei son gaudente, Per lei son fuor d'ogni maninconia. Ben aggia il giorno che sua signoria l'acquistai, e di lei fu' servente.

Ma ben conosco ch' i' degno non sono D' essere di tal donna innamorato: Però le chero mercede e perdono,

Se 'l nostro amore troppo è palesato ; La grazia ch' io attendo e 'l ricco dono Perder no 'l debbo, ch' amor m' ha sforzato .

t) Il retto non la elmane.

Tomo 1.

Estratto dal nardesimo colice.

Come l'oro, che passa ogni metallo In pregio di bellezza e di valore, Così, mia donna, voi siete migliore Di tutte, al mie parer, senz'ogni fallo.

Non vi si converrebbe basso stallo ', Ne abitar fra la gente minore; Anz'alto stato, gloria e grand'onore, Come reina destrata ' a cavallo.

Cortesia in voi e gentilezza regna , Zambra \* fornita di caro tesoro , E d'ogni piacer voi portate insegna.

Nè come voi val tutto argento e oro: Onde l' mio cor tutt'altro spregia e sdegna, Fuor voi, mia donna, per cui vivo e moro.

A voi, che siete degna D'aver province e regna, Lo mie parole n'oro, Diletta e bella come 'l bel lavoro.

<sup>&</sup>quot;) Si noti le nora fuggia di sontto : coo quattro autrenau in fiut . t ) V. le note 8 alle fat, 15. e) addestata . Quest'es-mpio può gio-

une al Vocabolacio.

3) Zumbra, Sambra e Cumbra, pre camera, son roca dell'autochistica bucus

intana, viranti in più distatti moderor. Le troso usta da molti altai artichi simatori, da messer Goro d'Aresto e nella Tavala Roconde, Guistone:

Zambra d'i posa e d'ague .

# POETI DUGENTISTI.

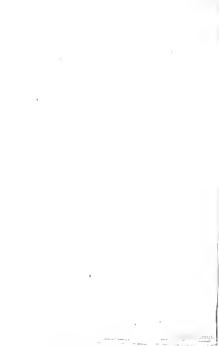

# ALESSO DI GUIDO DONATI.

Ouesto loggiadro poeta appena si trova rammentato nelle storie letterario, o solo abbiamo di lui a stampa un sonetto. Secondo il Crescimbeni fiori nel primo secolo della nostra poesia. Dalla sua maniera tutta originale, facile, franca e svelta di noctare, sarci tentato a crederlo contomporaneo di Dante Allighieri, cioè della seconda metà dol dusento. Si trove a stampa in più raccolto di rimo antiche un madrigalo di Bindo di Alesso Donati , il qualo fiori , secondo i compilatori dolla reccolta dei poeti dol primo secolo, nel 1270. Ora, se Bindo, figlio di Alesso, poetava nel 1270, hisognetà far risalire, per lo meno, una trentina d'anni più in su il tempo in cui fioriva Alesso padre di Bindo . Se non cho . osaminando il madrigalo di Bindo di Alesso Donati , che si dice fiorisse del 1270 , è facile il riconoscoro che quella poesia non prò essero di quel tempo, pè di quel secolo; ma si può veder in que' pochi versi tutto il foro larco e maestoso e splendido dei migliori trecentisti. Mi conferma in questa oniniono l'avor vedute questa ballata, benchè senza nome di autore, nel codice 535 della biblioteca nazionale di Francia, nuessa in musica colle note musicali a tre voci dal maestro Francesco degli Organi di Pirenze, che fioriva sul finir del trecento, Ed affinchè il discroto lettoro possa da se esaminarlo e farne il suo giudizio, mi praco di trascriverlo qui per intero.

> Non arà mai pietà questa mia donns, Se tu non fai, amoro, Ch' ella sia certa del mio grand'ardoro.

S'ella sspesse quanta pena porto Per onestà celata nella mente, Sol per la sua bellezza, che conforto Altro non prende l'anima dolente; Forso da loi sarebbero in me spente Lo famme che nel core Di ziorno in giono m'acoresce il dolore.

Di Alesso Donati vi sono manoscritie molte rimo, soni, ballate un modrigali, e son tatto originalissime, o di uno stilie e di un fer mudrigali, e sono natto originalissime, o di uno stilie e di un fer tutto suo proprio; alcuno estiricho, cherzose per lo più, fibere, e lassivetto. Di treatacioquo diverse, concessioni che he visto di describe. De la conti, no bo scelle sei, che sono, si parer mio, lo più belle o lo più essignati.

## MADRIGALI

Estratii dal codice bal magliabechiano.

ī

La dura corda, il vel bruno e la tonica Gittar veglio, e lo scapolo '
Che mi tien qui rinchiusa, e fanuni monica; 
Poi toco, a guisa di assetata giovano, 
Vonir men voglio ove fortuna piovane; 
E son contenta star per serva e cuoca; 
Che men mi cuocerò chi 'ora mi ceòca.

<sup>1)</sup> Lo stasso che grapoleze . Manca si Vuesbulgrio

In pena vivo mi sola soletta Giovin rinchiusa dalla madre mia . La qual mi guarda con gran gelosia. Ma io lo giuro, alla ' croce de ' Dio, S'ella mi terrà più sola serrata, Ch' i dirè : fa con Dio 1, vecchia arrabbiata . E gitterò la rocca, il fuso o l'ago. Amor \*, fuggendo a te, di cui m'appago,

ш

Diretro a un volpon, che sen nortava Una pollastra bianca. Venia correndo una foreso " stanca. Piglia, la putta ", fra via, piglia, dicendo Tante piacevolmente. Ch' i' preso fu' da lei subitamente . E, con un fiero veltro ch'avie ' meco. Mossi li passi miei. Pigliando insiemo lo volnone e lei . La volne il pollo, e'l can la volpe s'abbia; Ch' avendo io te , non veggio chi megli abbia .

ıv

Deh vattene oggimai, ma pianamente, Amor, per dio, sì piano,

s) per h .

at die V. le note a elle fac. 45.

3) Fatti enn Die pi dies più comunementa ; ad è modo di congedarei da alcuno.

41 Amente.

5 1 contadina. 61 Gorinlie.

7) aria, arava. De overe, antica conformacione dal verbo gyere -



Che noa ti senta il vecchio villano, Ch'egli sta sentecchioso ', o se puri sente Ch'i'die nel letto volta, Temendo, abbraccia me, non gli sia tolta. Che tristo faccia Iddie chi me gli ha data, ' E chi spera in villan buona derrata.

Da poi che ogni speranza m'è fallita, E altre in vitta non trovo che morte, Ben che sia cesa forte, Cercar in morte veglio emai la vita. Fallita m'è ogni speranza, poi Che'n voi guerra, non pacc, donna, acquisto: Promessomi in amore Bolore io trovo, e morte in vita, pei Che in voi sevenode, concer men acquisto.

VI.

Deh come sofferistu farti fura \*,
Morte crudel , disfatta figura ?
Non ti tolse pictate
L'antica forza , riguardando loi ?
Non ti comosso omei
Sua gran bellezza cinta d'onestate !
Ma che ? crudel se' tanto per natura ,
Che mai pictà non torse tua puntura \*.

<sup>2)</sup> Il Vocabolario registra anatocchioro; e role d'acuto seotres; e decrar di persona che are rusto intento pra sentire, come qui Ha un solo esempio di pross.

talte, ieralentes. Il Vocabolaria nom de campi del ferminano.
 non aviò il uno colpo.

# DINO FRESCOBALDI.

Dino Frescebaldi , di nobile e chiara famiglia fforentina , fu une dei primi e det niù culti o niù leggiadri nocti ducentisti. Dal Rombo è lodate ceme assai famoso porta. Il Boccaccio nel commento alla Divins Commedia le appella famosissimo dicitore in rima . Dino Frescabaldi ehbe un padro pecta, messer Lambertuccio, del quale he visti alcumi senetti nel libro reale, a bisticci o a equiveci i ma poich' le sono avverse a simili frascherie. li leo lasciati da parto. Ebbo anche un figlie pocta, chiamato Matteo, di cui fu ie il primo a disseppellir le poesio inedite. Molte di esse si troveranno in questa raccelta fra i trecentisti. Di Dine si trovane a stamos molte belle cauzoni e essai leggisdri sonetti , in cui si dimostra vero pocta lirice . D'incdite io non he trovato altre che la canzone cho segue, sopra la morie. Fu amice a Dante Allighieri e fu lui Dino Frescobaldi , che , nel 1205, mandò al marchese Morello Malaspina, presso il quale dimorays Dante Allighieri, i sette primt canti della Divina Commedia, socondo che abbiamo dal Boccaccio, ritrevati in un forziere nascosto nol 1300 in casa del fratelle di Gemma Donati , per sottrarlo alla rapacità della plube quando assaltò la casa Allighieri , dopo che Dante era atate condannato all'esilio : confortande il marchese di pregar Dante a voler compiere un'opera così bella. E aggiunge il Boccsccie, che Dante dopo cinque anni credeva i sette canti perduti, e quande li vido rimase moravigliato, e disse al marcheso. . Io estimava veramente che questi , con altre mic cosc o scritturo assai, fossero nol tempo, che rubata mi fu la casa, perduti; e però del tutto n'ayea l'animo e il nensiero levate a ma poi che a

Tomo I.

Dio è piaciuto che perduti non sieno, ed hammeli rimandati innanzi, io adopererò ciò . .

Quando nascesse, quando fiorisse bino Pessebaldi non trovo Seconda de la compilator della raccolla fiorentina lo poogono, al seilo, senza mai addurre alcuna ragione, sotto l'anno 1300; ed io son d'avviso, che questa volta o l'hamo indovinata, e si sono molto ascontati al tempo i en ul veramento libri questo poeta, contemporaneo e amico di Datole, e alla cui diligenza e cortesia, se è vero quasto sanssirie il Boccaccio, cho pure ci ha contate lante belle novelle, noi dobbismo esser grati per la conservazione dei sotte prini casti, o forso anche por Il compinento della Divias Commedia.

## CANZONE

Estratto dal codice acho atrossique.

Morte avversaria, poi cl'io son contento Di l'ua venuta, vieni, E non m'aver, perch'io ii priegbi, a sdegno, Në tanto a vil, perch'io sia doloreso. Ben vedi che di pianger non allento, E tu mi ci pur tieni Seguato del tuo nero e scuro segno; Po' che sai che 'l viver m'è noisso. Lo son sicuro, e fui già pauroso Di doverti vedor, crudelo, in faccia... Ed ora se m'abbraccia



Da tua parte il pensier, il bascio ' in hocea: Amor, per quella che meco a'adorna, E dicendo va e torna, Insin ' che io ragioni un poco a lui: Poi ne verrà costui insiemo, ed ella, E l'un por servo, e l'altro per ancella.

Morte, lo giorno ch' io gli occhi levai A quella che 'l disio naturalmento Mi formò dentro al core Compiuto al mio disio d'ogni beltate. Immantinente ch' io la riguardai. Nella 'ntelletta mia Contento fue lo spirito d'amore Sol di veder la sua nobilitate. Ma la sua nuova e selvaggia etate, Crudele e lenta contro a mia fermezza, Per la sua giovinezza M' ha tempo in vanità girando tolto. Nè io mi son però addietro volto; Ma con quel lume, ch' io l' accesi al viso, Mi son piangendo miso A dir sì basso alla sua grande altura; Che se a mercede giovanetta è fera, Gli sdegni vinca l'umile maniera.

Io la trovai della mia mente donna Così subitamente Come natura mi diè sentimento , E conoscenza, amore e intelletto . Poi gli occhi miei, quando la fecer donna , S) amoresamente

<sup>1)</sup> Buscio e camiscia e es serverano gli a) lusmo a tento che abbo regionato, co. satichi e per bocu e camine e co.

Guardaro in lei, veggendo a compimento Ogni beltate 's eara alcun difetto,

Cho li condusse a pianger lo diletto Si dolcomente, che la vita aperse,
E lo cor non sofferse:
Diedorsi a pianger veggendo la vista
Ch' i' ho pertula, e ciascun' ora acquista
Si leggermente, che mi dà nel sangue,
Onde notrica l'angue
Ch' alla punta del cor amor mi tene;
E potessi io hen vedere un' ora
Come la mente mia, quando l'adora.

La mente mia trafitta e derubata
Da' ladri miei pensieri ;
Cho m' han promesso il tempo, e nou atteso ',
Veggendosi così distrutta, piange;
E la speranza vede scapigliata
Sopra 'I disio , ch' ieri
D' angoscia cadde tramortito e stanco,
Ne far li può senfiro amor cho 'l tange .
E se pietà, ch' agli occhi mi ripiange ,
Di quella . . mi contraddice ,
Io sarò più possonte d' ella , intanto
Ch' un ora nel mio pianto
Mi manderò diritto al cer la spada;
Ov'io seggiacerò una volta morto ,
Poichè virendo ne fo mille a torto .

Morto, a cui dico? donna mi disdegna: Nè la vita mi valo, Sì m'è rivolto ciò ch'io chieggio incontra, E la cagion, qual sia, non la vi celo.

Io ho seguito amor sott' una insegna,
Provando bene e malo,
E tutte cose mi son suto 'contra;
Poi ch' io vidi a madonna il bruno e 'l volo,
Par cho influenza di malvagio cielo
Trasse il tempo, e la sua gioventute,
Togliendole salute,
Acciò ch' un ora ben non gl' incontrasse.

Ma se natura e dio considerasso
Li sofferenti, como far solea,
Beato quel sarea '
Ched e' potesse tanto ben pensaro,
Quant' al levar del vel mi daria 'n sorto
Colui ch' à scarso sol di daraji morto.

'1) state.

n) Medo dei trosatori, per saria, sarebbe.

# DINO COMPAGNI.

Non si sa precisamente in qual anno Dino Compagni nacque. Fu de' priori nel 1289 : magistrato che non si noteva ottenere se non compiti trent' anni. Nel 1282, al tempo della sanziono degli Ordinamenti di Giustizia , benchè nato di nobile stirpe , e delle più illustri o più antiche famiglie di Firenze parteggiò a favor de popolani. Nel 1293 fu creato gonfaloniere di giustizia . Nel 1316 fu spedito ambaaciadore della sua repubblica a rendere l'obbedienza al pontefico Giovanni XXII. Mori in Firenze, ai 26 febbraio 1323. Fu grando amico di Bante Allighieri. Scrisse uoa cronica dello cose avvenute a' suoi tempi, la quale è il primo saggio di vera storia in lingua volgaro. È scritta con tal franchezza, o con tal robustezza di stile, o con tal enorgia di sentimonto, che pochi dol nostri migliori atorici l'hanno auperato nell'affetto, cho i moderni chiamano interesso, ed è quella forza di verità e di evidenza cho attrae tutta l'attenzione dell'anima di chi legge o ascolta. Fu anche poeta volgare, como tutti i nostri storici , aer Pace , Macbiavelli , Ammirato , Giannotti , Varchi , Nardi , Guicciardini , Costanzo , Adriani , Bardo Segni , ed altri , Si banno a atampa di Dino Compagni un sonetto a Guido Guinicelli , o una canzono a Lapo Saltorello. Io credo che vi siano ancora molto altre poeaie inedite di questo pregevolo scrittore. A voler giudicar dai saggi che conosciamo, non si potrebbe stimare che un semplice travatore, ed è più poota nella atoria, la qualo s' innalza alcuno volto all' affetto del dramma e alla grandezza doll' epopea, che non veramento nelle poesio. Una canzono col titolo - Como ciascuno può acquistare pregio . esistento in un codice laurenziano assui malo scritto fu pubblicata testè con noto illustrative, nel libre intitolato - La Cronaca florentina. la diceria a papa Giovanni XXII., e alcune rimo di Dino Compagni, In Prato, per Banieri Guasti, 1846 -, 1 compilatori della raccolta fiorentina stampano una canzone di Dino Compagni sotto l'anno 1200; ma io nou di avviso cho si debba for ressire di una tropina d'anti nicialitor o e su capo di parto popolore nel 1282, o da priori nel 1288, non uni par disdicevolo Bortho tra quel poeti cho porto per la 1200 e la 1200 i la distirzo della canzone a Lapo Salterello, o l'Unidirizzo del sonetto a distirzo della canzone a Lapo Salterello, o l'Unidirizzo del sonetto la distirzo della canzone a Lapo Salterello, o l'Unidirizzo del sonetto la distirzo della canzone a Lapo Salterello, o le linidirizzo del sonetto a Guido Ginificiali del dell'antica scoula o di modi del trovatori. Del sonetto a Guido Ginificiali con colori la la canzone seguente di corro un gran tratto di tempo, Anche questa è di alpuante difficile o oscura terinone, mai lo ne recluta bene di 'insorita nolta siari reccolta cema si è pottuta ricavar dal codece, per un grando annore ch'ie porto a questo insigne storico, nohisissimo tra la veritori tidiani. E acsasi da notaria il verso:

## E como sai di varchi e di schermagli,

contenente due voci espressive , e poetiche , e bellissime , e da rimottere in use, perchè caprimono esattamente l'idea del poeta. L'a moderno direbbe , destro al salto o nella scherma ; ma munto sarobbe mon bello e meno espressivo e men poetico il concette t Qui narchi non solo vuol dire salti, ma ancora transsamento ner mezzo di un salte di un fosse, di una sicpe, di una riviera, di uno spazio determinato, o accenna qualunque altro esercizio di ginnastica: accermagli contiene in se in una parola non sole la acherma della apada. um ancora ogni o mulumquo esorcizio cavalleresco, colla suada, colla lancia, collo acudo, a difosa e a offesa, a niedi o a cavalle, o per istudio di acherma o per esercizio nello armi, o per arte di guerra; e mi paro che si possa ancora opportunamente annlicare agli accerti movimenti de' combattenti ne' veri fatti d' armi, secondo la tattica delle antiche regole cavalloresche. Nel medesimo tempo noi impariamo che la ginnastica e gli esercizi cavallereschi e guerrieri , quel cho sembrerà nuovo a motti , fermava parte dell' educazione della nobilo gioventù italiana del dugento, in generale, e di Guide Cavaleanti, il poeta filosofo, in particolare.

Le pocaso cho abbiame a stampa di Diao Campagai non ci darebbero ancora, come ho accennato, una grando idea del suo vatore poetico, nas il Biscioni afferma in una nota manoscritta in un codice luccheso, che at suo tempo esistova un volume intero di pocsio di questo poeta, presso il cavalier Coupagari, siscendento di Diao.

Firenze , maggie 1846,

### SOMETTO

#### BINTERZATO

Estrallo da un codice autico paticano.

Se mia laude scusasse te sovente Dove so' negligente, Amico, assai ti lodo, un poce vagli; Come soi saggio, dico, intra la gente, Visto ', pro' e valente, E come sai di varchi e di schermagli ',

E come assai scrittura sai a mento Sofisticosamento <sup>5</sup>, E come corri e salti e ti travagli. Ciò, ch'io dico, ver te non provo niente Appo ben conoscente, Che non beltade ed arti insieme agguagli.

a) avreduto, zecorto.
 3) numdo sofismi. Quest' severabio manes
 V. la notizia di Duso, premissa al Vorabolaria. Allora apfida astern auvio.

E grande nobiltà non t'ha mestiere, Nè gran masnada ' avere, Che cortesia mantien leggera corte '. Se' uomo di gran corte: Ahi com' saresti stato uom mercantiere!

So Dio recasse ogni uomo in dritta sorte ', Drizzando ciò che tort' è , Daria cortesia cui è mestiere ; E te faria ovriero' , Pur guadagnando o ridonando forte .

i) Anticamente mutenada con evara alcuparto, ma ripriferato oderen, mè di dicera per dispessor, ma d' dicera indifferatemente di
nas Compagnia, d'i non brigata quelenque di
ummini, di sua espento di sobleta, di paggi
a di aeralietti. Boo, assessor.

Tegna bella manuada nua et acquesto.

a) Dies , censors .

E a sa' poder mustange ricce corte.

 in quello siaro abe più gli poerseen.
 in riefee. In Vocabulario è saltanto correr. con un mermolo di Bennetto.

Tomo 1.

# CECCO D' ASCOLI.

La vita di questo sventurato pocta è involta nelle tenebre i protossà la scienza astrologica nell'università di Bologna, che era ancor giovane, e di uoi sopra questa pretesa scienza pubblicò un libro, chiamato la Spera, per cui fu due volte citato al tribunale dell'Inmisizione. Si dice nel processo fattogli, di cui ho una copia manoscritta, cho la prima volta, dono aver abjurato i suoi errori, fu dall'inquisitor di Lombardia condannato a pene correttive: la seconda volta. come eretico recidivo , fu dall' inquisitor di Firenze condannato a osser braciato vivo come segui in questa città nel 1327. La cagione perché fu arso è tuttora un mistero. Riferisco Giovanni Villani , che ciò avvenne per aver composto un libro detto la Spera . - metteodo , che nelle spere di sopra erapo genorazioni di spiriti maligni, quali si potevano costriguere per incantamenti sotto certe costellazioni a poter fare molte maravigliose coso . Altri dicono cho le cause vere e reali luron l'odio e la gelosia contre Cecco di un medico famoso detto Dino del Garbo, e l'aver lacerata la fama di Donte Allighicri e di Guido Cavalcanti, doi quali prima era amico. A tutte queste ragioni bisogna aggiungerne un'altra tutta politica , perchè nè le salire contro Dante o contro Guido , nè l'odio di maestro Dino del Garbo, senz'altre grandi ragioni, mai avrebbero potuto far condannare un uomo, già illustre e celebre, a così orribile sumplizio. Cecco d' Ascoli fu tratto alla morte principalmente perch' celi era grande e acerrino ghibellino, amico sotto questo titolo di Dante e di Guido. Se non che Dante e Guido, trattando eli uffici pubblici di una città guelfa, doverano in molte cose piegarsi e

servico si tempi, per centersi, occodo una frasc moderna, possibili. Cocco d'Accobi, che vivora concentrate nella solutulnio d'un justi stuli astrologici, non si potera render raziono di queste imperieso stuli astrologici, non si potera render raziono di queste imperieso necessità, a occassa Dante che interce di agine pretto o forte, atazza a gracidor como una rana. Nol trattato dello virtiù o dei visi, detto la alcuni manoscritti, e di possono meglio far conoscoro il carattere al cecco d'accolo. E dopo a certi fetti pano di rapi più reare più so con un carattere cual irruendo non trovò più pace in alcuna città talians, a so so lui, ghibellino avvestato e intollerasto, e, cho se la prondova spertamente con tutti, fu arro vivo nella città guelfissima di Fienze.

Con. XIII. De avaritia . Contra illos de patrimonia et ducatu .

Cap. XIV. De superbia. Contra romanos.

Cap. XV. De luxuria, Contra bononienses et etruscos.

Cap. XVI. De invidia Contra marchianos et romandiolos.
Cap. XVII. De quia Contra lombardos, etc.

Il sonetto diretto a Cocco d' Ascoli :

Tu se' il grand' Ascolan che il mondo allumi ,

che il Crescimbeni attribuisco, sulla fede di un codico chisiano, al Petrarea, si trova nel codico 1103 riccardiano sotto nome di Sennuccio del Beno, colla risposta di Cecco al medesimo Sennuccio.

Estratto dal codice que magliabochiano.

A mosser fann da Pistoia.

La invidia a me ha dato si di morso, Che m'ha privato di tutto mio bene, E hàmi tratto fuor d'ogni mia spene, Pur ch'a la vita fosse breve 'l corso!

O messer Cino, io veggo ch' è discorso Il tempo omai, che pianger ci conviene, Po' che la setta, che 'l vizio mantiene, Par che dal cielo ognor abbi soccorso.

Veggio cader diviso questo regno ', Veggio ch' a ogni buon convien tacere, Veggio quivi regnar ogni malegno '.

E chi vuole sno stato mantenere, Convien che taccia quel che dentro giace: Nell'alma guerra, e nella bocca pace.

<sup>1)</sup> Quarta apprensioni di Cecco d'Ascoli tole recso 'l fina dall' Acerbs .
trovansi ancora aspraise quasi colla atessa pa-

Estratta dal cabre 4143 riccardiana

I' non so ch' io mi dica, s' io non taccio. Cieco non sono, e cieco convien farmo: Per mia salute io ho renduto l'arme; Che meno stringo quanto più abbraccio.

Ma io vivendo nell'empio laccio, Levando gli occhi non so guidarmo; Nè posso omai del bene contentarme, Si m'arde e strugge sempre il freddo ghiaccio.

Sì ch' io ridendo vivo lagrimando: Come fenice ne la morto canto. Oime! si m' ha condotto il negro manto!

Dolce è la morte, po' ch' io moro amando La bella vista coverta dal velo, Che per mia pena la produsse'l cielo.

# CECCO ANGIOLIERI.

Cecco Angiolieri fu figliuolo di messer Angioliero, nobile sanese, e fiorl a tempo di Dante Allighieri, di cui fu amieo intime, ceme si vede da questo suo sonetto.

Dante Alighier, a' io son buon begolardo, Tu me ne tien ben la lancia alle reni; S' io pranzo cen altrui, o tu vi ceni; S' io mordo il grasse, e tu vi succi il lardo;

S'io cimo il panno, o tu vi freghi il cardo; S'io gentilesco, e tu misser t'avvicni; S'io son aboccato, e tu poce t'affreni; S'io aon falto romano, e tu lembardo.

Sicchè, laudato Dio, rimpreverare Può l'une all'altro poco di noi due; Sventura e poco aenuo ce 'l fa fare.

E se di tal matera vuoi dir pine, Rispondi, Dante, ch'io t'avrò a mattare, Ch'io aono il pungiglione, o tu se 'l buc.

Si ricava dalle sue rime che viveva a' tempi di Carlo I re di Napoli e conte di Provonza, il quale morì nel 1289. Il Boccaccio dice che era belle e coatumato giovane, ma che odiava il padre. Le sue poesie P 0 E T 1 271

son piene di questo grande e smisurato odio che portava a suo padre . E tanto odieva il padre, quanto grandomento amava una tale detta Bichina, sonra la quale scrisso vari sonctti; di modo che tutte le sue poesio o trattano del suo grand' amore per Bichina, o del suo grand' odio verso il padro. Quella povora Bichina non era mono innamorata pazza di Cecco, cho Cecco fosse perdutamente invaghito di Richina. Messer Angiolieri padre, per cagiono di Bichina, che pon pra nata pobile, ma popolana, trattava rigorosissimamente e asprissimamente l'Angiolieri figlio, che preferiva Bichina a tutte le dame e le donzello più nobili senesi o maremmane. Dai sonotti nuovamente scoperti si rileva, che questa sua tanto amata donos era, per arroto. venuta in notestà di un merito geloso, e villano, e furioso, e sensa ereanza, e ignorante tutto le regolo cavallerescho; il quale per cagione dell' Angiolieri maltrattava crudelmente la povera Bichine : così che Cecco e Bichina si viveyano in una vita d'inferno. Bichina non fa che sospiraro o piangere o lamentarsi; perchè non sapea far versi: Cecco, perchè non sapeva piangero non fa che sospiraro o lamentarsi in versi, per questo amore, diventato in lui, per l'ostinata contradiziono del padre, e per li mali trattamenti del marito dell'amata, una passione violenta; o non cessa, com' nomo disperato, dal maledir il padro, l'esistenza, o la natura. Onesta violente passione dette origine alla nova, scellorata ed empia, ma energica meniera di poetare di Cecco Angiolicri, il quale ebbe mai sempre l'odio ispiratore delle sue noesie, e soprattutto l'odio a suo padre, che non dimentica mai, e non mai fa un verso che non gli dosideri mato, o non gli augura mai altro che danno e morte : como in quel sonetto :

```
S' io fossi fuoco arderei lo monde,
S' io fossi vento lo tempesterei,
S' io fossi acqua io l' annegherei,
S' io fossi Dio maodoreil' in profondo,
```

Se fossi morte anderei da mio padre , Se fossi vita fuggirei da lui , cc.

Snesta, aprile 1846.

Estrato dal codice 1103 riceardians.

La povertà m' lia sì disamorato, Che s' i' scontro mia donna nella via, I' non la riconosco in fede mia, E'l nome ho quasi già dimenticato.

Da l' altra parte m' ha il euor sì ghiacciato, Che se mi fosse fatto villania Dal più agevol villanel che sia, Di me non avrebbon, se non è il peccato '.

Ancor m'ha fatto via più sozzo giuoco. Che tal solea usar meco a diletto, Che s'io, pur miri, si gli paio un fuoco:

Ond'io vo' questo motto aver per detto; Che se si avesse far paggio di cuoco, Dovrebbel far per non viverci bretto '.

\*3 Quarto goretto di trora depo quello di Crece Angialieri e che comuciat

S' in fous facco artersi la mondo ; ma con la nome d'autore. Dallo etde « dalla manicia parmi tuma cosa dell'Aggislini . a) Cost il codice. Instanti. Se au offendesse Professo villana, in moto Pracisso voltavativa gla in mon ca farei vendessa, a colai non aurible abus scale che il pecuto compesso.

a) permito comme a) martabile. POETI 273

#### SONETTO

Eduallo dal codice ayan excendiano.

lo vorre' 'nanzi 'n grazia ritornare Di quella donna che m' ha 'n signoria , Com' io fu' già , ch' i' non vorrei trovare Un fiume che menass' or tuttavia '.

Che non è cuor, che potessi pensore Quanta allegrezza sarebbe la mia. E or sanza'l suo amor mi pare stare Come colui, ch'alla morto s'avvia.

Avvegna ched e'm' è ben investito, Ch' io medesmo la colpa i' me u' abbo, Po' ch' i' non fo vendetta del marito;

Che le fa peggio ch' a me non fa'l babbo: Perch' io dolente son sì 'mpoverito', Ch' udendo 'l dir', sì me ne rido e gabbo.

i) omirebaments.

Tomo 1.

### SONETTO

Estratto dal codico 2103 riccardiano.

Morte, mercè, si ti priego, e m'è in grato Che tu prendi un partito comunale; O s'io non l'ho per bene e non per male, Purchè tu prenda, faci tu diviato ':

Tante volte sia io manganeggiato ', Quant' ha Grosseto granella di sale: Il partito ch' io ti do sì è cotale, Che tu uccida me e lo ncoiato.

Che se t'uccidi me, i'non n'ho bene; E vedi, morte, ch'oro non guadagno; Che morte è vita all'uom che vive in pene.

Ma se t'uccidi il ladro di Salvagno, Or vedi, morte, che me n'addiviene; Ch'i'starò in Siena come i ricchi al bagno.

i.) edictismeste.

a) Qui rele purcoso co'mangani ; sorte
di strumenti de gurrre, altrimenti aristi, o
moniai.

continue di successi de gurre, altrimenti aristi, o
moniai.

#### SONETTO

Estratto del codice 4403 recordiano.

lo morte di sua padre,

Non si disperin quelli dello 'nferno, Po' che n'è uscito un che v' era chiavato ', Che vi credea stare in sempiterno, Il quale è Cecco, ch'è così chiamato.

Ma in tal guisa è rivolto il quaderno , Che sempre viverò glorificato , Po' che messer Angiolieri è scoiato , Che m'affliggea di state e di verno .

Muovi, nuovo sonetto, e vanne a Cecco, A quel che più dimora a la badia: Digli che frate Arrigo è mezzo secco.

Che non si dia nulla maninconia , Ma di tal cibo imbecchi lo suo becco , Che viverà più ch' Enoc e ch' Elia .

1) scrute s chiece.

a) Il verso e sena' elisiona .

### GHIDO CAVALCANTI.

Guido nacque da Messer Cavalcante de Cavalcanti, nobilo cavaliere e Glosofo fiorentino ; e benchè le opere da lui scritte , dice il Biscioni, siano smarrite, n'è pur giunta infino a noi la fama. Guido si diletto grandemente negli studi filosofici, e dicesi che componesse un libro di filosofia e un trattato dell'arte oratoria, rammentati dal p. Giulio Negri, che son del pari smarriti. Solamento le poesie di Guido, ila lui meno stimate, son giunte fino a noi: ma oneste sono aufficienti a render il «no nome chiaro e immortale. • Riluce dopo cosloro ( fra Guittone e Guido Guinicelli ), serivea Lorenzo il Magnifico a D. Federigo d'Aragona, il dilicalo Guido Cavalcanti fiorentino, sottilissimo dialettico, e filosofo del suo secolo prestantissimo. Costui per certo como del corno la bello e leggiadro, così pegli suoi scritti non so che più che gli altri bello e gentile e peregrino rassembra, e nelle invenzioni acutissimo, magnifico, ammirabile, gravissimo nelle sentenze, copioso, rilevato nell' ordine, composto, saggio ed avvedulo; le quali jutte sue beate virtu d'un vago, dolce e peregrino stile, come di preziosa vesta, sono adorne. Il quale, se in più spazioso compo si fosse escreitato, avrebbe senza dubbio i primi ounri occupati ...

Guito Cavalenni în acerrime glinfelline o sposè la figlia di cimescer Farinata degli Benti, principe del glishellini di rescuente portò inmicizia mortalo a Corso Donati, uno del capi del partilo inspirato proprio inmicizia mortalo a Corso Donati, uno del capi del partilo la guielo nora, o nomo patenta di que l'enple, o nemie apetro di colo. E l'uno e l'altra corraziono ogni sia di offendera, e in segreta de la nelesse unoser Corso corco far assessimo feilibi in un messor Corso corco far assessimo feilibi in un missor corso corco feili

grinaggio che fece a s. Igcopo di Galizia , e non gli riusch: e Guido il seppe; - ed essendo un giorno a cavallo (serivo Dino Compagni) con alcuni da casa i Cerchi, con un dardo in mano, spronò il eavallo contro a messer Corso, eredendosi esser seguito da' Cerchi per farli trascorrere nella briga ; o trascorrendo il cavallo, lanciò il dardo , il quale andò in vano . Era quivi con mosser Corso , Simone suo figlicolo , forte e ardite giovano , e Cecchino de' Bardi , e molti altri con le spade , o corsongli dietro : ma non lo giugnendo gli gittarono de' sassi; e dallo finestre gliene furono gittati per modo che fu ferito nella mano .. Corso e Guido erano entrambi audaei . e tempti eani di narte : e col seguito de loro amici e seguaci o consorti tenevano la città divisa, in armi e in sospetti. Il Comune di Firenze provide a questi disordini, col mandar in esilio i espi dello due parti. Guido fu rilegato a Sarzana , dove per l'aria insalubre cadde ammalato ; e ottenuto il richiamo , tornò a Firenze: ma nulla valse , perchè si morì della infermità contratta in esilio, correndo l'anno 1300. Fu il primo, il più grando, e il più intimo amico di Danto Allighieri. Ed è opiniono dei dotti , che Guido Cavatcaoti , dopo Dante , abbia il primo nosto fra i poeti volgari : e Benvenuto da Imola lo chiama il secondo occisio della toscana letteratura, della quale Dante era il primo . E Filippo Villani dice di Guide : - Egli dilettandosi degli studi rettorici, essa arto in composizioni di rimo volgari elegantemente o artificiosamente tradusse: e vogliono i periti di quell'arte, che egli tenesso nelle odi volgari il secondo luogo dopo Dante . .

Era nomo costumatissimo, e d'alto ingegno, bello a leggiadro di sua persona, a nel suo tempo riputato grande oratore e buon filosofo. Amava la solitudine, esi era perciò di carattero altero e sdegnoso.

#### CANZONE

Entrotte del colice 448 riccordinus.

O primo amor immobilo, ehe movi Di tutto, e che governi sì, che l' moto E regolato sol da tua possanza, Alquanto piega di occhi a quosti novi Effetti, che produce il mondo voto D' ogni virtute e d' ogni buona usanza; E vedrai la bilanza 'Che porta la virti, che ha il volto d'oro, Nemica di coloro Che la daviantao mare eome sua sposa, E questa degna cosa Alzar', e tegner e ara più che vita; Però che l'è unita A te, e a te vien, e in te luee, Come nel soi il raggio che più luce.

Non sol da questa, signor mio, si vede Nuda la gente; ma dello sorelle Che adornan l'alma di cotanto onore. E vivesi senza ragion e fedo,

i) blancia . a: Ionaliare , glorificare. 3) It Vocalol, ha feguente e tegnenza.

. 000

Vestendo il lupe d'agnellina pelle , Per meglio palliar sotto colore. O eterno motore , Perchè non drizzi gli occhi al minor mondo , Come tu fai al tondo Cerchio de'issie de' mobili lumi? Non vedi tu , che fiumi , E mar , e gli animali , e ciclo , e terra Osservan senza guerra Il corso che concesso gli ha natura ; E ciò non fa l'umana creatura?

Sol l'animale, a cui tu concedesti
Più di tua grazia, repugna il dovere,
Che converrebbe a natura si degna:
Ch'è senza egni cagion, poi che li desti
Ragion o libertade in suo podore;
Lo qual non scusa, ma dispregio assegna.
Abi creatura indegna
Delle preregative che tu hai,
Pon mente a quel che fai!
Che vodra il a bestial estimativa
Vincer la intellettiva
Anima in operar quel che bisogna:
E sol questa rampogna
Ti dovria far piegar la mente al bene
Incontento, che tutto contiene.

Non trovo scusa alcuna: ma il contraro Si vede, a chi ben mira, alla più parto; E chi dicesse a tutti, poco falla. Dio sommo duco, saresti avaro '

( ) Cool il endire .

Al disponer li corpi in questa parte Con l'infonder del ciel, che qui giù calla? Non credo: che 'la balla Dell' universo fu sempre uniforme, E con l' usate norme Si guida o regge, avvenga cho l'Europa A tempo anzi, che Scopa, Como se trova, che Gretin resse, E quasi ogn' uom corresse. Poi tal costellazion coperso Italia, Si ch' à lassi dell' altro mondo balia.

Ma or non tevo stella ne pianeto
Che alcun disponga a seguitar virtute
Per quella via ch'agli antichi diè fama.
Cho chiunque ha valor, ciascun sta quelo, E da che manca la final salute
Cho de'aver il buon, che questa brama;
E fortuna, che affama
Gli appetiti modorni, ha preso il freno
In modo, che meno
Che nulla è riputato tra le gente
Chi la falsa semente
Di questa cieca 'non ha nel suo orto:
Ma se con dritto o torto
Avvien che alcun so la ritrovi amica,
Costui sanà 'd'ogni libro rubrica.

Canzon, tu puoi andar dovo ti piacc, Ch'io son ben certo che le tue parole Ai più parran pur fole; Perchè tu parli degli uman difetti, Che non si curan mai d'esser corretti.

a) poschè.

a) lut., if fortune.

#### CANZONE

Estantia del colice and circo Niene

La nova luce che dentre m'inflamma
Del cui bel raggio amore
Adorna lo ineffabil suo valore,
E da cui prende sua maggior virtute,
Di dir n'ila acceso nella mente brauar,
Come l'anima il core
E quanto per lei spero aver salute:
E poi che n'ila sanate le freute
Doglisse ed aspre, ch'io tanto portai
Con dolorosi guai;
Le quai fur fatto da spietato dardo,
E quais posto m'ha nel somno hene;
Non sarò mai più tardo
Di dir di lei que eleo dir si conviene.

Dico'sta luce bella ed amorosa, Che a più a più a più a ceende, E così accesa più di forza prende, E più d'amor mi scalda il gran disto, Mosse dagli occhi di questa pictosa, In\_cui bellezza splende,

36

Piena di virtù tanta, che a lei rende Grazia 'il dolee signor mio. L'aspetto sao gentil onesto e pie, Umile o piano, che si vede in lei, Mi tragge a dre: tu sei Sola formata fior di leggadria, Tu sola speccibio sei d'ogri altra bella; Onde l'anima mia Ti rendo omai per tua fedel ancella.

E di ciò trovo l'alma sì contenta
E presta a lei servire,
Ch' io non potria comprender nel mio dire
Se non the sol beata viver crede,
E nel bel contemplar di lei attenta
Col suo dolce desire
Si gode lieta tanto, cho sentire
Fan tutti i spirti l'amorosa fede.
Amor, che tanta allegrezza vede Florir nell'alma, quella immaginando
Cho viver me fa amando,
La quale per signor nel mio cor giace,
Si volge a lei che immaginata porto ',
E qui onor le face
Como difesses in ' so' il mio conforto.

Se amor onora tanto eccelsa donna, Quanto è questa beata, E' non è meraviglia, a chi ben guata, Considerando sua benignitade;.' Però ch'ella è del sno poder colonna,

<sup>&</sup>gt;1 II verso non he chicaco,

<sup>3)</sup> di cui porto l'immigine nell' enima .

<sup>45</sup> Pet tu .

Come colei, che data
N'ò per mirabil cosa, e qui mandata
A dimestra la sua umilitado.
In lei risplende angelica bellezza,
Con tanto di adornezza,
Che lei guardando egn' uem sua vista piega.
Dunque so tanta grazia in lei dimora,
Quanta più si dispiega,
Ben face amore, che la pregia o onora.

Fatti palese a ciaseum cor gentito, Canzon mia, saviamente, E digli: io vongo ad ella 'lietamente, Che innamorata crede far sua vita; E se via ti portasso a quella umile, Fa che sii conoscento, A farle riverenza si occellente, Che tu n'acquisti onor nella partita; E poi le di: o di virtà compita, S'io degna sono di parlarvi alquanto, Il vostro servo tanto Quanto pilu puoto a voi si raccomanda; A voi inchina ', a voi tutto si dona; A voi inchina ', a voi tutto si dona;

· Quanto che è di poder di sua persona .

a) d'inches

<sup>()</sup> V. Is wors 4 sits fac. 31.

#### MESSER

## CINO DA PISTOIA.

Nacque in Pistoia da ser Francesco Sinibuldi e madonos Dismante di Bonaventura di Tonnello, l'anno 1270. Fu chiamato Guittoncino, e dipoi, per il vezzo populare di alibreviar i nomi. Cino. Insua gioventù stette sotto la disciplina di Francesco da Colle, uno de' savi grammatici di quell'età , il quale gl' ispirò il gusto per l'amena letteratura , e l'amore per le dottrine filosofiche allora in uso. Dipoi si applicò alla giurisprudenza, cho a que tempi ere la via più sicura per giungero agli onori e per acquistare eredato e riputazione , sotto la disciplina di Dino da Mugello . Ottenne il grado di licenziato nell'università di Rologna : e tornato in patria , fu cletto assessore delle cause civili. Panno 1307. Quest'anno fu turbolentissimo per i piatolesi, a cavione delle ostinate fazioni bianca e nera, cho nate in Pistoja, percorsero o devastareno miseramente non solo la patria di Cino , ma ancora il resto della Toscana , e futta l'Italia , I bianchi , diramazione de' ghibellini , e con i quali facevano esusa comune . signorecgiavano in Pistoia fin dal 1200, quando i peri o i guelfi di Firenze e di Lucca , niantata l' oste interno a quella città , e dono luoga ed estineta guerra. la costrinsero alla resa l'anno 1307 collo più barbaro e inique condizioni. Tra questo fu sfibulato il richiamo do' fuorusciti guelfi neri , con la dichiarazione , che tutti quelli della parte nera, i quali erano debitori de bianchi, non potessero esser molestati da questi, nè costretti a pagare, se non dopo tre anni dal giorno in cui crano rientrati in Pistoia. Tale erticolo fu cagione di

molte liti e quistioni , nelle quali dovette giudicaro messer Cino . come dicecali stesso nel suo commento al codice. Escendo cali phibellino, o della parte bianca, egli non potè trattenersi a lungo nella sua natria, e molto meno nell'ufficio di giudico, dono il ritorno armata mano dei neri. En costretto allontanersi dalla natria, ma non si sa se per pubblico bando, come seguaco de' chibellini - o volontariamente , per isfuggire le calamità che affliguevano la sua natria , o la narie vinta a cui apparteneva . Ed avvonno , dice il manoscritto vaticano del Bembo, cho fuguendo, giunto al passo di un fiume pericoloso, messer Cino fu conosciuto da un villano, il qualo non lo volle passar all' altra riva se prima non gli dava un consiglio. Nel suo esilio andò verso Lombardia, dove erasi ritirato Filippo Vergiolesi, capo doi hianchi di Pistoia , con madonna Selvaggia sua figliuola , la quale era l'oggetto dell'amorosa passione di messer Cino, e delle sue poesie : nelle quali egli non fa che cantare lo bellezze e i pregi della sus donna. Je amoroso vicendo di questa passiono, e fioalmente ne compiango teneramente la morte. Si uni poscia in matrimonio con Margherita di Lanfranco degli Ugbi, nobil famiglia di Pistoia, da cui ebbo un figlio, e quattro femmine. Cino da Pistoia fu uno di quelli che sommamente contribuirono al perfezionamento della nostra lingua e della lirica paesia, e Dante lo chiama cantor di amoro, e cita i suoi versi como modello del ben poetare. Le rimo di messer Cino sono state con ogni diligenza ricercate, illustrate e pubblicate dal ch. Sobastiano Ciampi: nondimeno io bo trovato di messer Cino altre cose non viste dal Ciampi, e fra questo un sonctto in un codice antico strozziano, in cui si leggono due belle terzine.

> .\*. . . il sommo bene della mente, Del qual comanda amor ch'io canti o csalti

Ed to no canterò sì dolce o novo, Ch' io farò ismarrir ogn' intelletto, Che si creda sentir maggior diletto;

Quando vedrà quanto mi tien distrotto Gentil amor, e di qual donna trovo, E la gran gioia lei vodendo provo.

Nel medesimo codico vi è un altro sonetto ili Cino inedito, che comincia: Serrato è lo mio cor di dolor tanto, Ch'io non posso parlar nè traggor guai, Rimembrando di quella che mirai Dolente sotte un vel tinto di pianto.

E in altro codico esistono due sonetti del pari inediti che cominciano:

Quanto è la cosa di maggior diletto. Sovr'ogni altra veghezza vago sono.

Finalmente nel codice 1118 riccardiano, belllasimo codice del secolo XVI, benissimo scritte, e benissimo conservato, fra le altre poesie di Cino si legge una graziosa ballsta inedita, che è quella da me pubblicata.

Nel medesimo codice 1118 riceardiano vi è un sonetto inedite di messer Cino, originalissimo per i concetti, bello, o grazioso, o di una forma al tutto nova, avende lo stesse rime dal principio al fine, per cui l'ho creduto degno di for parte della mia raccolta.

La canzone di Cino che comincia:

Tanta paura m'è giunta d'amore

el trova stampata in molte raccolto, mancante però di tre versi sul fine della terza strofe; o son questi, che si trovano interi nel codice 3213 vaticano.

> Uno spiendor lucente, E non svoa chi mi desse conforto, Ben fu miracol chi lo non caddi morto.

La canzone che comincis:

Avvegna ch' aggia più volte per tempo,

stampata dall'Allacel, sotto nome di Guido Guinizelli, e sotto tal nome riprodotta dai compilatori della raccolta forentina e nella raccolta palerminian del marchese Villarea, non è nionte raffato di Guido Guinizelli, nè suo stille, nè sua lingua, nè sua maniera. It codice dell'a Talicano, il codice 1118 ferorializza, il codice del Redi, e il codice 3213 raffetono, il codice 1118 ferorializza di Parrigi in restituissono di

unanimo accordo al suo vero autore, a messer Cino, con queste preciso parole: - Camono di messer Cino de Pistoia a Denio Alighieri, sopra la mote di Beatrice ». E il nome di Beatrice si trova accenato nel verso citavo della prima stedie. E avonde io riscontrato la Ecticos stampata di questa bell'assian, e dospiamento persona camone, con quella di più codici manoscritti, trovandela oltremodo seoretta, so creduto, per il gran pregio e per la grando importanza di questa composizione, di correggeria con i delli festi a penna, o ri-rordura colle stamue, notamo le vaninti di condici a sibi di socio:

Fu Cino ancho distinto giurisconsulto, e scrisse oltre i famosi consigli, e i sottifissimi scritti, un eccellente cemmento sopra i primi poso libri del codico, che sono a stampa.

L'amo 314, il d di s Banalo, find la lettura sopra il commento, che avera comincista un amo prima; e questa fiq quella lettura, (prosegue il cudice vatienno del Bennlo); che silinò lo ingegno di Bardolo. Bi qui ne nacque tanta luce, come dice lo stesso Bartolo al titolo «Si farri contrevensi inter dominus» et reznallum », cha aperes la via ggli studiosi della region civile, porchè, morto Bino, non fu unon cho pòi di hi desse loco callo civil giurispradenza.

Ebbe molti scolari di olovato ingegno e cho si restro famosi nellastelanza dol diritto, o fra gli altri, Petrura; ma nessuno più di Bartolo da Sassobretato, chiamnto specchio e lucema della ragioni e vide. Bartolo, suo discepplo, chiama mirabio il commento del suo muestro, edito cho disputando il suo reverendasimo precettore, gli pareva avor inanazi tutta la sinodo della civil giurisprudenza. Messer Cimo mori el 1336, e fin pianto universalmenta da tutti i popoli; dice il manoscettto del Bembo, da donne e da cavalieri. Messer Francecco Petrara no piano la morto in quel grazioso senctio;

> Piangole, donno, e con voi pianga Amore, Piangole amanti per ciascun paese; Peich'è morte colui che lutto intese In farvi montre visse al monde enore.

Fu sepolto nolla cattedrale di Pistoia, dove tuttora esiste il monumento, che per decrete pubblico di fu innalzato dai suoi concittadini.

#### BALLATA

Eminally Not college and recognitions.

Giovine bella, luce del mio core, Perchè mi celi l'amoroso viso? Tu sai che 'l dolce riso E gli occhi tuoi mi fan sentir amore.

Sento nel core tanta dolcezza ' Quande ti son davante, Ch' io veggio quel ch' amor di te ragiona. Ma poi che privo son di tua hellezza E de'tuci he' sembianti, Provo dolor che mai non mi abbandona. Però chiedende vo la tua persona, Disioso di quella cara luco Che sempre mi conduce Fedel soggetto de lo tuo splendore.

( ) Gost il colice.

#### SONETTO

Estraite dal codice and riccardians .

Una ricea rocea ' e forte tanto Volessi Iddio cho Montericeo avesse , Sì che gente inimica non temesse , Avendo un alta torre da ogni canto .

E fossi d'ogn' ben compita, quanto Core ' pensar, o lingua dir potesse; E no lo mezzo il dio d'amore stesse, Con gli amorosi cori, in festa e in canto.

E poi vorrei che nel mezzo sorgesse Un' acqua virtuosa d' amor tanto , Cho lor hagnando dolce vita desse .

E, perchè più fedele il mio cor vanto, Vorria che 'l gonfalon fra quei tenesse Chi porta di sospir più grave ammanto'.

<sup>\*)</sup> Si notila nuora foggia di sonatto, che gio al Mun. Sio, au Lingua nol potrobbe diba le aine mederime dal principio ella fine.

1) Sensa ellisione.

2) Corr atta pre mente. Sigoli, Yag.

201 Corr atta pre mente. Sigoli, Yag.

Tomo ;. 37

#### CANZONE

Estentes del codico 3263 onticomo, o corretta colla stampa e col codico essa riccardiano.

A Dante Allighieri, sopra la morte di Beatrice.

Avvenga m' abbia più volte per tempo '
Per voi richiesto pietado ' e amore
Per voi richiesto pietado ' e amore
Per conforta la vostra 'grovd' vita,
E non è ancor ' si trapassato il tempo
Che'l mio sermon non trovi il vostro core
Piangendo star con l'anima smarrita,
Fra se dicendo: già sarà in ciel gita '
Beata cossa d'uom chiamava il nome',
Lasso me, e quando e come '
Voder io vi potro visibilmente,
Si che ancora ' presente

Vaticanos pietata .

Nell' Edinione Patermitena del marchese Villarora si l'aggat Avreços ched lo m'aggio più per tempo.
 n) Il Codice Recestdiana, e il Codice

<sup>5)</sup> notire . E. P. 4) grave . E. P. e C. B.

<sup>5)</sup> Nos è secar . E. P.

<sup>6)</sup> gai t' err la ciel gita. E. P. già sanà uscies. C. V. già sanà.... G. R. 7) Besta grogia., ch' nom chiastana a me. E. P. Besta com ch' in amare Il mome.

mc. E. P. Bests com ch' in antara il nome. C. V. Bests com ch' i' amara il nome. C. B., S) Lasso e quando a coma. E. P. q

Far i'vi possa i di conforto aita?

Dunque mi udite ch'io parlo a posta
D' amor, e a'sospir ' ponendo sosta.

Noi si proviam \* che in questo cieco mondo Ciascun ci vive in angosciosa nois \*, Chi non ha avversità, venture il tira \*. Beata ! alma che lascia tal pondo \*, E va nel cielo o vi compiuta goia \*, Gioisco \* il cor fuor di corrotto \* e d'ira. Or dunquo di che l' vestro \* oer asopira \*, Che rallegrar si dee del suo miglioro ? Che Iddio \* mostro Signore Volse di lei \*, com 'avea ! angel detto \*, Farne il cielo \* perfato. Per nova cosa ogni \* sauto l' ammira \* Ed ella istà dinanzi \* alla salute E inver lei panda d'ogni sua vivitue \*.

a) Vi poseo fare. R.P. Fas i'vi posm. C. V. Pas i'si possa, C. R. 2) Da susere a g sospir, C. V. D'amor

a e sospir . G. R.
3) Roi prosiesta . E. P. Nai si provista.

C. V. c C. R.

4) Conscon at vive in acquacione deglin.
E. P. Conscon et ales in acquecione nois. C.

V. a C. R.

5) Cha la ogni aracreiti vantam il tim.

B. P. Chi non ha avvantà rautera il tim.

C. V. a C. B.

61 Questo senso mance noll' E. P.

7) compite ginglis. E. P. compute giois.

C. V. complete greate. E. P. compile greate.

8) Gauglioso, E. P. Groinse, C. V. a C. R. g)corraccio. C. R. corrotes. C. V. a E. P. 10) On donque di she il vostro. E. P. Or dangas de che 7 vostro. C. E. Or dun-

qua di che rostes. C. V.

11) Dio. E. P. Iddia. C. V. a C. R.

13) com'avas l'augel detto. E. P. qual

sk' sies l'angel datto. C. V. qual cha area l'agnel datto. C. R. 13) Fate il ciel. E. P. Passe'l cielo. C.

V. Pes fase. C. R. a/) ogas. E. P.

a')) ogan. E. P. 15) l'ammus . C. V. la miza . C. R. 15) Ed alla ata davanti. E. P. Ed ella

itta diereni. C. V. a C. R. 17) Ed ibras lai psela egni sistata. E. P. S istas lai perla egni siriuta. C. V. In tan lai pasla d'egni ana rittà. C. R. Di che vi stringe il cor, che pinnto a l'opra "
Che dovreste i d' amor sopra gioire,
Che avete in ciel " la mente e lo intelletto?
Li spirit vostri trappasan" di sopra
Per sua virtà nel ciel; tale è il desire
Ch'amor là su li pingo per diletto.
O unom saggio, o Dio, perchè distreto e
Vi tien cesà l'affannoso pensiero?
Per suo oner vi chero "
Cho allegramente " prondiate conforto,
No abbiate più il cor morto ",
No figura " di morto in vostro aspetto;
Però ch' Iddio locata l' ha fra i suoi ",
E tuttora dimora ella con voii".

Conforto, già conforto l'amor chiama, E pietà prega, per Dio, fate presto ". Or inchinato a si dolce preghiera, Spegitatevi di questa veste grama Da che voi siete per ragion richiesto, Che l'uomo per dolor muore e dispera. Come vedreste poi la bella cera, Se vi cogliesse "morte in disperanza?

t) il cor pianto ad auguscia. B. P. ji cor pianto a a sopra. C. V. il cor. che pianto all'opea. C. B. 2) cha diarrete. E. P. chi dovete. C.

V. a C. R.

3) la siel. E. P. e C. V. ciel. C. E.

4) Li spluti cossii napassa di sepra.
E. P. Li tyrril cossii trapassa di sepra.
C. V. Gli spiril cossii trapassa di sepra.

5) O auto seggio, perchi si distratto. C. V. a C. H.

C. V. a C. R. 6) chiero . C. V. ahero . C. R. 7) Allegenmente . C. V. e C. R. 8) Ne aggiste prè. E. P. Ne abblate ¶ loi morto. C. V. a C. E. 9) Ne agus. S. P. a C. R. Es agons.

9) No Squar B. P. a C. R. Es Squar . C. V. so) Perché Dio l'aggis allocats fra i suoi.

E. P. Parth' Eddio lecate I' he fre rof. C. V. Fred che Dio locate I' he fre resori. C. R. (1) Elle tutt' ese dimors con soi. E. P. E tuttore dimors con soi. C. V. Es elle opnors dimors con soi. C. V. Es elle

st | fata resto . E. P. ( Mence totto il serso al C. V.)

e31 So e' aconglisses . E. P. So ei coglissse . C. Y. e C. E. Da sì · grave pesanza Traeto il vostro cor omai , per dio , Che non sia così rio , Ver l'alma vostra che ancora ispera Vedra in cielo star nolle suo braccia ; Dunquo di speme conforar ' vi piaccia .

Mirato nel piacer ove dimora
La vostra donna, ch'ò in ciol coronata,
Ond'ò la vostra spome in paradiso,
E, tutta santa omai vostra, innamora «
Contemplando nel ciol dov'ò locata «
Il vestro cor, per cui istà diviso,
Cho pinto tiene in si heato viso.
Secondo ch'ora quaggiù meraviglia,
Così lassi somiglia,
E tanto più quanto ò men conosciuta.
Como fu ricevuta
Dagli angiòi con dolce canto e riso,
Gli spirti vostri rapportato l'hanno,
Gli spirti vostri rapportato l'hanno,

Lassi parla di voi con que' beati ', E dice loro: mentre ch'i ofit. Nel mondo, ricevetti onor da lui , Laudandomi ne' suoi detti budati ; E prega Iddio lor signor 'verace Che vi conforti si come a voi piace '.

r) Di vi. B. P. De vl. G. Y. e C. R.
a) Donque di spece conferer. E P.
Adunque speur., conferer. G. Y. e G. R.
3) verter memora. E. P. instances. C.
Y. a C. R.

5) Elle perle di voi con le breti. E. P Lassè parle di voi conse betti. C. V. Lassè parle di voi con que' besti. C. R.
6) lo signat. E. P. lev vignat. C. V.

r C. R.

7) rl comr ri spirce. E. P. ri come a
ror pace. G. V. a C. R.

V. n C. R.

4) uel cirl mente locata. E. P. nel crel
dor' a locata. C. V. r C. R.

### DANTE ALLIGHIERI.

Non intende scrivere qui dolla vita di Danta Allighieri, nè delle opere sue che abbiamo a stamps me solamente offrire al pubblico intelligente alcune poesse di Danto finora inedite, le quali, da me scoperte, vedranno per la prima volta la luce in questa raccolta.

Molte poesie inedite he viste nei codici manoscritti che si attribuiscono a Danto Allighieri. E prime, in un entico codice laurenziano si trova une canzone che comincia:

Come con dismisure si raguna.

Poi altre ciaque esazoni in altri codici di altre biblioteche che cominciano:

> La vera esperienza vuol ch'io parli. Lo doloreso amor che mi conduce. Si sottiimente ch'io non so dir como. Una giovin donzelle unile e difettose. Io fui già ferma chiesa o ferma fede.

In altri codici di altre biblioteche si trovano pure questi sonetti :

Ciò ch'uom vorrebbe aver o fatto o detto. Chiunque per giuoco si dinuda e spoglia. Chi in questo mondo vuol aver onore. Ie non fu mai tento tenuto a segno.

E finalmente in un codice riccerdieno si leggo un sonetto di anonimo diretto a Dente, e dice :

Dante Allighier d'ogni senno pregiato.

al quale aegue una risposta collo stesse rime, che si dice di Dante :

In Pante, a te che m' bai così chiamato

Il titte queste possie, o d'altre ancora, ho copia presso di me, Benchè titte queste, in più di un cotice, stiano setto nome di Danie Allighieri, non reggono a un estume rigoreno, o, sono componimenti tanto diphì, chi io ho crotito passar olive, e senza nepurro darne un reggio, lasciari interi agli sopristri olde e id venture. Mi riattingo adonquo a pubblicare dell'Allighieri tre sole poesie, nelle quali si par heno di travirare lo sitte e la mosiera del sommo poeta. Nè intendo su questo di volor imporro la mis erudenza a chicchesia. Mi hasta di esporre chieramente o candidamente, secondo il mio coatume, lo regioni sulle quali è fendata questa opinione, rimeticodomi senpre al signistio dei più intendio dei più inten

Alousi versi di mano o di più non possono scemar nà accresore a la goira dell'unitor della Pirina Commedia. Ma polsich i ho savato la ponta dell'unitor della Pirina Commedia. Ma polsich con savato a possono della pubblico come una di quella curiosità lateratia, che so non hamo in so un gran valore intrinacco, serveco sempre a qualche bosono fine, in quanto che provano un fatto controverso, forniccono si biografi una nottata presiona, o danno si critici un porro cempo di sescritter l'a cump del loro insegno.

Queste poesie sono due sonetti, mancanti di qualche verso, a una hallata intera e compinta.

S.

Nell'odizioni complete dello rime di Danto si trevano quattro versi, dove cel titolo di madrigalo, o dove cel titolo di epigramma .

> Chi nella pello d'un monton fasciasso Un lupo, o tra lo pecore 'l mettesse, Dimmi, cre' tu, perchè monton paresso, Ch'ogli perciò lo pecore salvasse?

Avvertono i commontatori che questi quattro versi furon da Dante Allighieri composti per indurre un signore a cacciar via di casa una certa persona, che sotto il manto dell' orestà cereava troppo dimesiamente coaverante colla moglia. Hodicio O, III, XXI riccardinare, sertito nel quattreccente, contiene alcuni, particolari su questo fiato, in una nota scritta di mano il un tale Nordri del Giogante, rimatore mediorer, e cantore in pance a'tempi di Lorenzo il Magaifico. Questi quattro verisi (Dante sende in corte di uno signore, o unando spasofamiliamenale in casa, si accorso più volto che un frate, che cra un bellisalno cristiano, o a vilentissimo uno uno, e riputato di apristualiti, unava in detta corte o andava apesso a visiarre la donna del signore, rimanendo con lei rimbia volte colo, in camera, a tancio serroto. Il che bianto, parcucheli questa una non troppo ceneta dimerialarera, o che di signore camifo di contato, i bui pil dispo, como costuti car tanoto menzo santo. Il pertrib Danto, ec. (cen tutto ciò cho segne), sid delle muesti versi .

Da un oltro codice obbiamo la notizia, che Donto acrisso questi veri al cente Gaido Selvatico, o si riforisco con poche varianti il medonimo fatto. L'una o l'altra notizia pienamente cencerdate tra lero, o di più concordano cel seguito di dotti versi da me trovati in una modessa collezione di possie di diveni rimatori autochi, il co-dicetto 1031 struzziano, bislampo, settio nella soccorda medè del trecento. Non è più un madrigale di quattro versi, mu un sonetto di quattordici, benché non si possa leggero l'ultimo verso, portato via dal legitore triggiduno di margino del cedico.

Dell'autenticità di questo sonetto mi rimette e quanto è stato detto e scritto a proposito dei quattri primi versi, giò conosciuti,

detto o scritto a proposito dei quattri primi versi, giù conosciuti, poichè il resto non è cho il seguito, lo sviluppo, e la conclusione della proposta contenuta nei primi quattro versi che sono a stampa.

Il codice è scorrettissimo, e malissimo scritto, o di più, guasto in più moli, siffattamento, cho riesce difficio a intendero. Una buona e compitia lezione di questo souette non le mai vedata in codere alcuno, per quanti n'abbin rovitată; non per ciò di memo io ho codere datuo che mon sarebbe opera perdata di pubblicare quel tanto che da questo codectori strezziano si è notato intendente.

Chi nella pelle d'un monton fasciasse Un lupo, e tra le pecere il mettesse, Dimmi, cre'tu, perché monton paresse, Ched e'perciò le pecere salvasse? Che delle carni lor e non mangiasse Come più tosto giugnor lo potesse ? . . . . . . oon se ne accorgosse ,

E tostamente non la divorasse?

Giuroti in fede, se Dio m'aiuti, Cho gli hanno in Ior

т.

Dante Allighieri nella sattima canzone che comincia:

Così nel mio parlar voglio osser aspro,

conforma alle regole e ai precedit che svilappa nel suo trattato della volugare dioqueuxa, per dimostrare la discraza o la rigidità della sua donna, aduna in pochi versi i modi più asperi, le parole più auto no, le rime più tetre che gli vengono a mente. I concetti flere in controlla carventati di questa canzone rivelano un altro vomo che no a Dante, o admeco in Dante o un amore di natura he diversa da quel tenero e casto affetto, da quell' moner cavallosseco o poello che Banto petrata a Bostrice Portionari Z nondimono tutti più svorri critici si accordano a riconnocerta opera di bante Allighieri. Osserva Anton Maria Amadi, cho questa canzono no no fi dicetta a Bastrice, ma a uri altra donna, che fu madonna Picira padovana, della nobil famiglia degli Scorgigi, seconda famma del poeta, ricordata più volto nolle sue ultimo canzoni, e il di cui nome si riscostra nel secondo verno di quotast modesima canzone.

Così nel mio parlar voglio esser aspro, Com' è negli atti questa bella Pietra.

L'opinione dell'Amadi sarebbe confermata da un abhezzo di sonetto di Dante, che sta nel codice 1103 riccardiano, che pare scritto in morte di una donna chiamata Pietra, ardentemente amata dal

Tomo t.

poeta. Questo sonetto ha tutta l'asprezza e la rigidità di modi, di versi, e di rime, e il sentiro appassimato, e tutto i delo cupe e tette della canamen: «Coli voglio esser aspro»; o vi si trottano perfino le atesso parolo e le stesso rimo, petra, impetra, arretra e. Il codice porta scritto in frosto. «Sonetto di Danto ». Donio di Baisano non la mai dato seggio di questi corrigica e terribil maniera di poesia, cho as protebbe con Instan modelumo chiamat riggia. "Li para al contrario di riconoscero in questo socotto l'anima fiera del gibbellino. Mi duolo cho per essero il codice sorrettissimo, o malissimo scritto, non si può avere in tutto la sua integrità, Giova sperave che col leanpo si troverà qualche codico ben corretto, e di un'intera e compiatta lezione. Banchè imperfetto, io l'ho creduto degno di veder i la need dello stampo.

Deh piangi meco tu, dogliosa petra, Perchè sei . . . . crudel porta Entrata, che d'angoscia il cor m'impetra, Deh piangi meco tu cho la tien morta.

Aprimi, petrs, al ch'io petra veggia Si com'nel mezzo di te, crudel, giace, Che il cor nil dice ch'accor viva seggia.

Che, so la vista mia non è faltace, Il sudor e l'angoscia già ti scheggia, Petra è di fuor che dentro petra face.

#### III.

La ballata, che per la sua ingenosità o loggiodria si direbbo una dello prime che il poeta mandò. Bactirice Portiagri, si trova nel codice 1113 riccordiano, bellissima raccolla di poesie di rimatori antici, in merco a direce olitre ballate di Dante: è intera o compitat, o scritta con ceratteri altissimi e con buoco ortografia, di meso di un cinquecenista, o porta in fronte in caratteri grossi e matucoli quosto titoto: Ballata di Bante Aligiri.

In questa semplice possia mi par di trovaro la maniera, il linguaggio, ha tille, il versoggiaro, il metro, o l'andamento dello altre ballate di Dante; o perfino qued arcana o dolco malinconia cho rogna sollo balate della Vita Yova - Tutti i modi di questa ballata si tervano replicati più volto nel canzontere di Bante, e a maggio documento di attendierità ne citerenno alcuni. Si noti in prima quel cominciar la ballata con un spottoro alia medeisma.

Ballata, io vo che tu ritrovi amore:
 Lasso, per forza di molti sospiri.
 Li cerclui una corona di martiri.
 Tanta paura che mi fa trettare.
 Mi strugge il cor ovunque mi ritrovo.

6. . . Mi speglia
Di baldanza, o veste di martiri.

7. Muori, novella mia, non far tardanza. 8. In questa bella donna che n'è degna.

Ond' è rimusa trista
L'anima mia ch'attendea conforto,
Ed era quasi morto.
 Ed alla fin falle unile prephiera.

#### BALLATA

DI DANTE ALLIGHIERI,

Estralla dal codico 4443 riccardiano

En abito di saggia messaggiera Movi, ballata, senza gir tardando, A quella bella donna a cui ti mando, E digli quanto mia vita è leggiera.

Comincerai a dir cho gli occhi mei, Foer riguardar sua angelica figura, Solean portar corona di desiri; Ora, perchè non posson veder lei, Li strugge morte con tanta paura, Ch'hanno fatto gbirlande di marthri. Lesso non so in qual parte li giri Per lor diletto sì, che quasi morto Mi troverai, se non rechi conforto Da lei; onde gli fa dolce pregliiera.



FINE DEL PRIMO VOLUME.

# TAVOLA

### DEGLI AUTORI.

### TROVATORI.

| ANTICO ANONIMO SECIETANO, SUITOPO di Un Poema in nota funa, a fac- |     | 3 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Messer Io nu Giovanni.                                             | 10  | 8 |
| Messer Rinaldo d' Aquino .                                         | 2   | 9 |
| Messer lacopo Mostacci,                                            | 3   | 6 |
| LACOPO D' AQUINO                                                   | - 4 | 0 |
| Messer Folco di Calardia .                                         | 4   | 3 |
| RUGGIERI PUGLIESE                                                  | 4   | 6 |
| Incorta donna dugentista ,                                         | 5   | 3 |
| IACOPO NOTAIO DA LENTINO.                                          | 5   | 5 |
| Ciuncio Fiorentino.                                                | 5   | 8 |
| POLO DI LOMBARDIA.                                                 | 6   | 3 |
| CIACCO BELL' ANGUILLARA                                            | 5   | 5 |
| Don Annigo re di Sicilia, o                                        |     |   |
| Re Manueren figli dell'imperator Federigo II                       | 7   | 6 |
| PRINZIVALLE DORIA                                                  | 8   | 4 |
| FRATE UBERTINO d' Arczzo.                                          | 8   | 7 |
| CARMINO GHIRRATI                                                   | 9   | 2 |
| l'enino da Castelfiorentino .                                      | 9   | 5 |
| BONDIE DIETAIUTI. +                                                | 10  | а |

302

#### . . . . . .

| Balbo ba Passienano.                                   | - 103 |
|--------------------------------------------------------|-------|
| KERI VISDOMINI.                                        | - 109 |
| PACINO ANGIOLIENI di Firenze                           | - 112 |
| MONTE DI FIRENZE.                                      | - 119 |
| MAESTRO RIRUCCINO.                                     | • 123 |
| Ser MONALDO DA SOFFENA.                                | + 125 |
| Norfo Bonaguidi.                                       | - 127 |
| Messer Piero Asiro.                                    | - 128 |
| Maestro Tonnigiano.                                    | - 130 |
| COMPIUTA DONZELLA di Firenze.                          | - 131 |
| URERTINO GIOVANNI DEL BIARCO d' Arezzo .               | • 130 |
| LAPO DEL ROSSO.                                        | - 139 |
| MINOTTO BI NALBO DA COLLE.                             | - 161 |
| Messer Migliore Degli Abayi.                           | - 143 |
| Incurio degentista, forse messer Migliore Degli Arati. | - 116 |
| BARTOLINO PALMIERI.                                    | - 117 |
| Ser lacopo da Leona.                                   | - 148 |
| CHIARO DAVASZATI.                                      | - 152 |
| BONAGIUNTA UBBICIANI da Lucca.                         | - 162 |
| Ser Brunetto Latini.                                   | - 164 |
| DANTE DA MAIANO.                                       | - 170 |
| RUSTICO DI FILIPPO.                                    | 172   |

### TROVATORI DELLA TRANSIZIONE.

| ORLANDING URATO.                            |      | 181 , | 182 , | 190 |  |
|---------------------------------------------|------|-------|-------|-----|--|
| BEROARDO NOTATO.                            |      |       |       | 183 |  |
|                                             | 184, | 186,  | 188,  | 191 |  |
| MONTE DA FIRENZE,                           |      | 185,  | 200,  | 201 |  |
| PALLANIDESSE.                               |      |       |       | 187 |  |
| Incerto dugentista, forse Onlandino Ofapo.  |      |       |       | 189 |  |
| SCHIATTA BI MESSER ALBITZO DE' PALLAVILLANI |      |       |       | 192 |  |
| CHIARO DAVANZATI. (V. SPR I TROVATORI.)     |      |       |       | 191 |  |
| Incerto dugentista.                         |      |       |       | 198 |  |
| Incerio degentista,                         |      |       |       | 199 |  |
| BONDIE DIETAILTI (V. tra i TROVATORI.)      |      |       |       | 202 |  |
| Incerto dugentista                          |      |       |       | 203 |  |
| Incerto dugentista,                         |      |       |       | 204 |  |

| Incerto dugentista.       | fac. | 203 |
|---------------------------|------|-----|
| RUSTICO ВІ ГІЛІРРО .      |      | 20  |
| GUIDO ORLANDI.            |      | 21  |
| Messer Onesto Ba Bologna. |      | 21  |
| FEDERIGO BRIL' AMBRA.     |      | 22  |

### POETI.

| RUSTICO DI FILIPPO. (V. fra'TROVATORI DELLA TRANSIZIONE.) GUIDO ORLANDI. (V. COMO SOPRA.) |   | 225<br>244 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Andrea Langia .                                                                           | • | 245        |
| POETI DUGENTISTI                                                                          |   |            |
| ALESSO BI GUIDO BONATI.                                                                   |   | 253        |
| DINO FRESCORALDI.                                                                         | • | 257        |

| DINO FRESCORALDI.       | - 257 |
|-------------------------|-------|
| DINO COMPAGNI.          | + 262 |
| CECCO D' ASCOLI.        | - 266 |
| CECCO ANGIOLIERI .      | - 270 |
| GUIDO CAVALCANTI.       | - 276 |
| Messer Cino Da Pistola. | • 285 |
| DANTE ALLIGBREES.       | - 294 |
|                         |       |

#### CORRECIONL

a fac. xx, v. 23 piaciuti. -- piaciuti - . xxvi. 14 diverse -- diversa

130 , 14 due - tre

Il sonetto d'Iscopo notaio da Lentino, che sta a fac. 56, è ostratto dal codice 640 magliabechiano del secolo XVI.

\_\_\_\_

L'editore di quest'opera intende di valersi dei diritti che gli da la legge che sanzionò in Italia la proprietà letteraria.

FINITO DI STAMPARE

NEL MESE D' AGOSTO DEL MDECCXXXXVI.

# Cantini Armer Jo

